

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.34

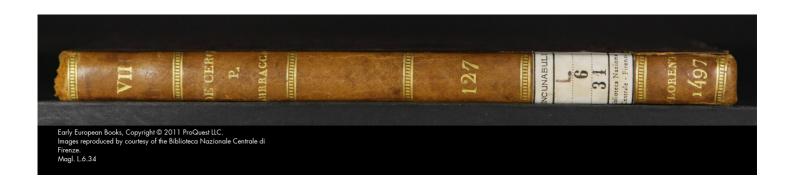





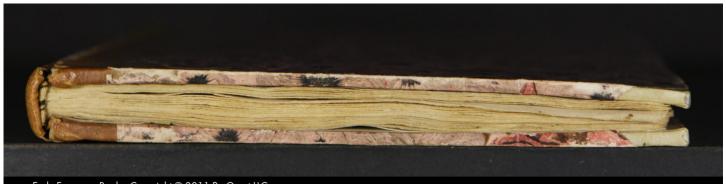



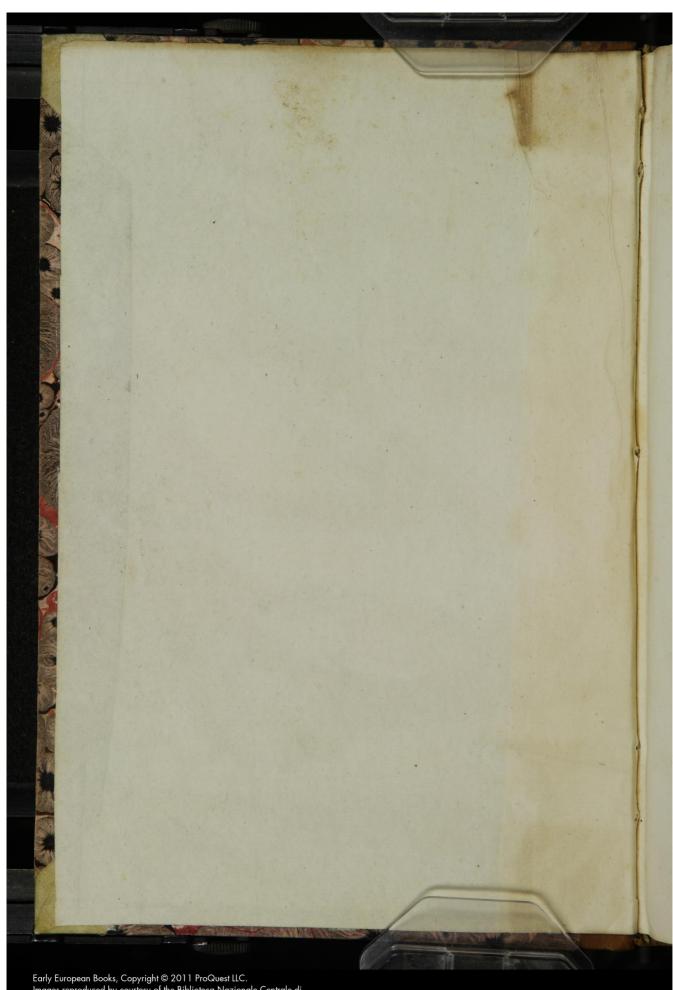

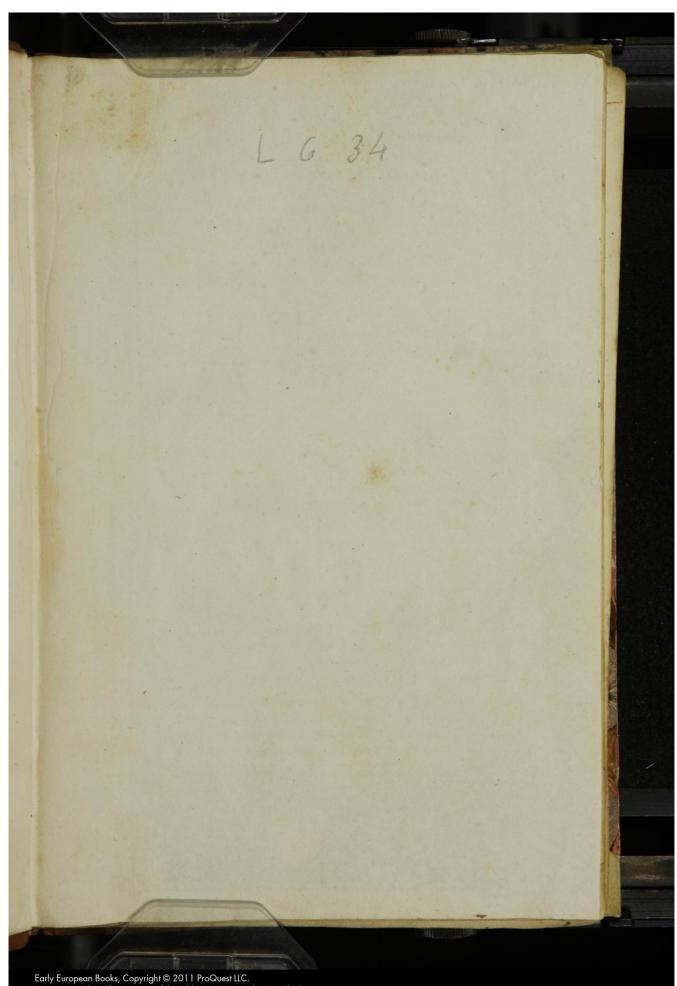







nario maleficioru qui erit necesse phar igsitione quelatis Nă tức tenet ad oes expesas cae/no phado sua grela:& et icidit i Turpillianu: qd' tene meti tu iudex i pratica. Scribi facias tu iudex in deo bastardello oia inditia q hes Scribatur corra malefactores & examé factu de eo i tortura subcin ét inditia cte & breuiter: & sic oia alia que indigent expeditioe: ga in bastar multa notat i deo battardello q postea no mittutur ad li dello brű ordinariű maleficiorű. Similiter scribát breuiter re sposiones promissioes fideiussioes & multa alia que oc currut quotidie fieri cu expeditioe ne tedio afficiat adsta tes: que ofa postea pordine ponútur ad dictu libru ordi nariu maleficioru extensa: Que oia nota ut uidearis tu notariæ maleficiorū expertus & praticus: & habeas ho norem. Et ut uidearis doctus & i arte exptus capias for Forma ro mã rogandi.i.dicendi uulgari sermone qui reus copet & gandi uul subcincte respodit ingsitioni & promittit & fideiussore gariter p dat hoc mo: uidelicet: dica th latine: tu uero uulgari fer missiones mone ea dices. hoc é. Tu titius igsitus pdictus promit ingsitiões tis te represetar totics quoties deodño ptati & eius iudi & fideius ci & curie uidebit & placebit & obedir eon preceptis & siones madatis/ac soluere oem codemnatione de te fienda pro predictis: & i casu quo predicta no servares/tuis pcibus & madatis hic Franciscus &c. soleniter fideiubet: Et sic . . tu Fracisce promittis servare & sideiubes prodco. T.in casu predco: & pro pdictis seruadis obligas te tuoso here des & bona tua ofa pñtia & futura: & renutias gbuscuop priuilegiis statutis legibus bnficiis & cofficutionibus pro te facictibus & c. que ofa nota & tene menti. Et hec de bastardellis dea sufficiat. Videamus nuc forma libri ordinarii maleficioru: & primo detitulo dicti libri. TForma tituli libri ordinarii maleficioru.

In dei noie Ame. Hice liber siue quaternus malesicioru cotines i se oes & singulas repitationes jurameta, addi tives officialion deputatives banimta & relatio nes/eoru igsitiões/accusatiões/dnutiatiões/grelas/inte tioes/icohatioes/icameratioes/citatioes & bana & bano rű notificatiões: relatiões nútiorű & bánitorů: cotuma clas/iuramea calunie & cuiuscuo alterius iurameti spes:

persecutiones processum: Compationes, responsiones, cofessiones promissiones fideiussioes obli gationes/renuntiationes/terminos/& dilationes/moni tiones & licetias/defensiones/excusatioes/productioes iuriu & îltrunitor pacis & scripturaru quarucuq: testiu in luctiões/citatiões/monitiões/iurameta:& artestatio nes capla & articulos ac depositioes: & testiu attestatio nes & peessus publicatioes, corradictiones, reprobatio nes/& de falso redargutiões: Allegatiões & causaru con clusiones: Et omnes & quoscuç alios actus utiles & ne cessarios fiendos in causis & processibus criminaliu que stionű & causaru. Item omes & singulas snias condem nationes/absolutioes/ & mulctas/de facto solutiones/ abolitiones cancellationes & circudationes. Et omnes & singulos & quoscupalios actus criminales & scriptu ras g plures uarias ac diversas ad cas maleficioru spec tates & pertinentes: factus editus & copositus & ordi natus tempore regiminis & officii potestarie spectabilis & generosi uiri. F. S. de albertis de Flotentia promagni fico & potenti populo florentiono hon potettarisciuita tis Aretii eius pecoitatus fortie ac districtus psex men sibus proxime suturis inceptis die prima mesis Martii anni. Mecce lxxxx. & inditione octava: & ut sequitur fe liciter finiendis die prima mesis septebris anni Mecce 1xxxx. Sub examine coffilio & confensu eximit legu do ctoris dni Io.P. assessoris vuicarii collateralis & indicis maleficioru dicti dni potestatis: Vel alibi ubi non sunt iudices doctorati/dicatur: Egregii iurisperiti uiri domi ni Antonii de Piombino assessoris di indicis ma lesicioru dicti domini Capitanei seu potestatis & sue cu rie: Et scriptus/rogatus & publicatus pme. M. ser G.de M trate notariu publicu florentinu & ad presens in hae parte notariu maleficioru inter alia spetialiter electu & deputatum sub annis domini nostri iesu Christi ab ipsi us salutifera icarnatione. M cccc lxxxx. Inditione. viii. Tempore pontificatus fanctissimi ac beatissimi in xpo pris & domini dni. I. diuina provideria papæ octavi: & die uero prima mensis Martii feliciter inceptus & com

positus/& ut infra sequitur finiendus. Et sub dicto titu lo ponatur signu notarii malesicioru. Deinde i secunda carta dicti libri representatio rectoris scribatur, & iura metű sui & suoru officialium: & aditio officii: deputatio nes officialiu: comissiones banoru/& eoru relationes: ut infra pordine sub ifrascriptis formis clarius oftedetur. IN D ei noie amé: Anno ab eius de salutifera icarnatioe more Florentie M cccc lxxxx. Inditione. viii. Die uero prima mensis Martii &c. Spectabilis & generolus uir. F.S. de Bagnelibus d Floren tia hon ptas ciuitatis Aretii eiusque coiatus & districtus p sex mesibus pxie futuris initiatis hac pnti suprascrip ta die & ut sequit finiendis: Vigore sue extractiois una cũ suis officialibus & familia in numero debito & regsi to se cotulit personaliter i dea ciuitate Aretii: & ibide i maiori ecclesia cathedrali dee civitatis more solito cu deis suis officialibus & familia represerauit coram ma gnificis dnis prioribus populi & uexillifero iustitie cois Aretii: & ipsis dedit & representauit litteras magnifico rum ac potetissimoru dnorum prioru libertatis & uexilliferi sustitie populi floren. Quibus gde litteris ap tis & p Cacellarium dei cois Aretii publice lectis/ ipfe prefatus. F. pras predeus cu deis suis officialibus i nume roldebito servatis servadis juravit soleniter dictu eius of ficium bene iuste fideliter & legaliter gubernare exerce re & gubernari & exerceri facere remotis. &c. omni me liori mo. &c. Rogans Ser A . notariú publicu floren . & nuc eius milité sociu ut de de a sua representatione roga tus existat: & de ea publicu coficiat instrumetu: & illud îmediate trăsmittat & presentari faciat in căcellaria pa latii floren. a Forma aditiois officii Postg incorinenti eadé die ipse prefatus dis pras cu deo suo debito numero officialiu & famul'uenit & se psona liter cotulit ad fores palatii habitationis & solite reside tie dñi pratis in dca ciuitate Aretii: & ibidem accepto ba culoa. N. uiro. P.F. de ricibaldis de floren olim proxie ptate de ciuitatis. &c.& suo i offo precessore dictu eius officiti diuino postulato suffragio feliciter adiit & icepit & apprehendit. Et uolens atquintendens dictu eius offi aiii

cium bene iuste ac fideliter & magis comode gubernare & gubernari facere/fecit ifrascriptas deputatiões officia lium ad infrascripta officia & quodlibet predictorum in hune modum & formam: uidelicet. In primis que elegit & deputauit i suu & sue curie assesso Deputatio re uicariu & iudice ta ad ciuiles g criminales cas seu mix iudicis tas & ad oia & singula alia spectatia & prinetia ad dcum eius officia eximium lega doctore dim Io.P. de Pupio: dans & cocedes eide dno Io. in predictis & cirea fdicta oem eius auctoritate/potestate ac uices suas. Item elegit & deputauit in suu & sue curie milité socium sapiente uiru Ser. G.olim Fracisci. M. de Maradio nora rium publicu Floren. in oibus & singulis suis sententiis exequdis & i oibus aliis rebus exegbilibus & aliis exfpe ctatibus & prinetibus ad dictu officiu militis socii: Das & cocedens eide Ser.G.in predictis omnibus & singulis omnimodam potestatem & vices suas. Et nota o i aliis locis ubi no uadut iudices sed solu mili tes socii put i uicariatis/fiat electio dei militis socii ilo co iudicis/apponedo i sua deputatioe ultra uerba fidicta hec:uidelicer: Elegit & deputauit &c.milité sociu & co gnitorem in civilibus & criminalibus caufis feu mixtis & in omnibus aliis causis executiuis & exequibilibus? prout supra dixi.&c. Item elegit & deputauit in suu & sue curie milité baculi & custodie & appellationű puidű & exptű uirű Ser.G. F.de Maradio notariu publicu Floren. Das & cocedes eide Ser G.in predictis & circa predicta omnimoda po testatem & uices suas. Deputatio Ité elegit & deputauit i suu & sue curie notariu malesicio notarii ma ru & extraordinarioru & danoru datoru me An. ser G. leficion et d Puplo notari u publicu: Das & cocedes mihi i pdeis &. danoru da circa predicta omnimoda ptate & uices suas. Et isup ad abudătiore cautela dcos eius officiales & queli torum bet iporu ad iuice: uidelicet: unu alteri & ecouerso substi tuit & dputauit i oi cau abntie ul'legitimi ipedimeti ali Substitu cuius ipsoru: Das & cocedens deis substitutis & cuilibet tio offi ipsoru i deis caibus oem eius auctoritate & uices suas & cialium deoru officialin quibus substitutus esset vel essent. &c.

Prefatus dns ptas & eius iudex maleficioru existetes i sala Forma co magna habitatiois & residetie dei dni ptatis ad abudan missionis tiore cautela & ne qs sub pretestu ignoratie se ualeat ex banorum cusar/comiserut iposuerut & madauerut. P.S.d Parma publico precoi & banitori cois A. et sue curie preseti au dienti & itelligeti quatenus ex ipsoru pte & madato ua dat i locis publicis et cosuetis de ciuitatis. A. i gbus in frascripta bana et similia solita sunt fieri et i deis locis publice pala et alta uoce sono tube premisso baniat pco nizet notificet itimet prestet mittat & faciat ifrascrip ta banimenta infrascriptorum tenorum continentie et effectus sub infrascriptis penis: uidelicet. Cotra blas Impmis gde o nulla ploa cuiuscuo status gradus dignita femators tis aut coditiois existat/audeat uel presumat blassemar oipoteté Deu uel gloriofa eius matre & sep uirgine Ma ria/aut alique aliu sanctu uel sancta celestis curie paradi sizuel corra eos aut alique eor u aligd turpe uel inhone su proferre dicere facere uel attetari sub pena et ad penam arbitrii dicti domini potestatis. &c. Cotra eun Ité quulla psona cuiuscup gradus status dignitatis aut tes de noc coditiois existat/audeat uel presumat ire d'nocte sine lu te mine euidéti et manifesto p dictă ciuitate. A. uidelicet a tertio sono căpane q solita e pulsari de sero usquad sonu capane solite pulsari d mane sub pea i deis statutis & or dinametis coteta & ad arbitrium dicti domini ptatis. Cotra fere Ité quulla ploa cuiuscung gradus status aut coditiois exi stat audeat ul'presumat ta de die q de nocte p dicta ciui tate. A. uel eius coîtatu deferre aut portare aliqd genus armorum offendibilium uel defedibilium sub pena et ad penam in dictis statutis contentam & ad pena arbi trii dicti dni potestatis & amissiois dictoru armoru. &c. I tem o nulla persona cuiuscuno gradus status aut con Contra lu ditionis existat/audeat uel presumat directe uel indire dentes cre de die uel de nocte/in secreto uel palam/& tam in publico g in priuato per se uel per alium quoquo mo do ludere uel ludi facere ad aliquem ludum taxillorum nayborum siue chartarum prohibitum tam de iure q ex forma statutorum uel ordinamentorum dictæ ciuita tis Aretii uel i dictis ludis uctitis & prohibitis ut supra

denarios/taxillos/ carthas/uel aliquid aliud prestare, i mittere ul'comodare: nec deos i domo uel apothe ca ppria uel coducta seu i alio aliquo loco retiner uel re tineri facere sub pea & ad pena statutoru & ordinameto ru pdcoru & arbitrii dci dni ptatis & amissiois pecunia rū & aliarū rerū i deis ludis poitarū ul'comodatarū &c. Cotra eun lté o nulla psona cuiuscup gradus status aut coditionis tes ad mo existat audeat uel presumat ire ad aliquod monasteriu nasteria! sacraru monialiu uel i eis aliquod inhonestum uel turpe facere uel dicere sub pena & ad pena statutoru & ordina mentoru predeorum & arbitrii dei dni potestatis. &c. Cotra reci Ité mulla ploa cuiuscup gradus status aut coditiois exi pientes ex stat audeat ul'psumat mo aliquop se uel aliu directe uel banitos idirecte receptare uel receptari facere in aliquo loco ali que rebelle uel exbanitu & codenatu cois floren uel dee ciuitaris Aretii uel isis rebellibus & codemnatis uel ali cui eoru dare uel dari facere cibu potu receptu auxiliu uel aliquod subuenimetu aut fauore: uel cu ipsis loqui uel ad eos scribere uel eorum litteras recipe/necp eis ali qua comitiua societate prestare sub pena & ad pena i dic tis statutis & ordinameris coteta & ad arbitrium dicti domini potestatis. Contra ex Ite co oes & singuli rebelles codemnati & exbaniti cois banitos ho floren & dce ciuitatis Aretii: & oes & singuli hoies & p sone male coditionis couerfationis uite & fame debeat mines , & p totă presente die disgobrasse & disgobrare, & se ipsos : male codi tiois & fa & eoru psonas absentare extra territoriu ciuitatis & di strictus Aretii & suorū finiū/& extra pdcos cofines star & pmanere nec aliquo moinerare uel pmanere in dcos cofines dei territorii Aretii notificado itimando & pro testado predeis & cuilibet ipsoru o a dea presenti die su prascripta i posteru cotra eos & queliber ipsoru procedet & fiet prout de iure secundu forma statutorum & ordi. Cotra tene namentorum pdcorum requiritur & disponitur. &c. tes podera lte quoes & singuli mercatores artifices & alii uendetes uel emetes aut aliquid traficates ad podus uel mensura & mesuras debeant here & retinere penes se i coru apotecis & locis no rectas ubi uedunt uel traficu faciunt mesuras & pondera cum qbus emut & uedunt uel traficat iustas & iusta direct as

& directa, & signo cois & dei dni ptatis marchiatas & figillatas/& cũ ipsis & nố cũ aliis uedat emat & tra ficent sub pena & ad pena statutorum & ordinametor bdcorum & arbitrii dei dni potestatis.&c.

Et o nulla psona ta treculus uel trecula queditor uel ue ditrix uel alia quecung psona cuiuscung gradus status detes ante aut coditionis existat audeat uel presumat emere uel ue sonu capa dere uel ucdi facere aliquod genus grassie uel bladi ate ne sonum căpane q solita est pulsari i die fori i dea ciuitate Aretii i ipso foro uel alibi aut i aliquo loco dee ciuitatis uel extra eius portas p duo miliaria sub peis fideis. &c. Ité cos & singuli rectores cotrataru & sindici siue capa Cotra rec rii uillaru & coium & oes & singuli hospitatores & ta tores sindi bernarii ta dec ciuitatis. A. g eius coitatus debeat uenir corum cap & coparere cora deo dno prate & eius curia infra tepus pellaru & terminu in deis statutis & ordinametis contentu ad iurandu eoru officiu & alia facicdu: ad que secundu for mã statutoru & ordinametoru pdcoru tenet & obligati für sub pea & ad pena i deis statutis & ordi.coteta. &c. Ité o nulla ploa cuiuscuce gradus status et coditiois exi Cotra uen stat audeat uel presumat uedere dare uel i credetia dona detes aliq re uel mutuare aut credere sub spe alicuius future nume i credetia rationis aligd alicui ex familia dei dni pratis & sue cu familie rie sine expressa licetia dei dni ptatis notificado intima do & publice preconizado & ptestando ep ipse dns pras prefatus no intelligit nequult pro aliquo predcoru in aliquo teneri uel obligatu esse/nisi de sua expressa pces serit licetia uel uolutate: & mal's talibus ucdetibus ere

Qui A. publicus preco & bannitor predcus post dcam co Forma re missione sibi factă ut supra iens & deinde redies retulit latiois ba deo dño ptati eius quidici & curie & mihi notario ifra noru scripto se iuisse ad fores palatii dicti dni ptatis & i pla tea cois. A. & 101bus aliis locis publicis & coluetis dce ciuitatis A.ubi similia banimta fieri debet & solet & i deis locis publice palam & alta uoce sono tube smisso banisse preconizasse & notificasse madasse & intimasse & protestatu fuisse oia & singula suprascripta banna & bannimeta sub suprascriptis penis/& omia talia fecisse

dentibus mutuatibus siue comodatibus iputabit. &c.

Cotra ue

& dixisse i predeis & circa predicta' & gelibet predeoru q dicere facere tenet & debet / & ex debito sui officii put Iupra habuit in mandatis. Expeditis talibus banis postea scribatur tales igsitiões & acculatiões & oia alia acta q in eis fiut ulop ad inias dif finitiuas exclusiue: q snie scribat postea de pse i uno alio querno in fine dei libri insimul suto: & similiter mulcte & codenationes de facto ita minglitiones & acculatioes et earu processus & acta & abolitiones fiant de pse & no îmisceatur cu deis sentetiis ut infra ostendetur. Not i cais Nota pin cais acculation tu iudex facias lep tibi daria accătionis partibus acta & scripturas extesas & nihil in eis scribas uel scribi facias nisi solu actu iudicis: qa sigd i eis male formabitur uel erratu foret/iputet sibi dce partes & no tibi: Tene et meti co i causis adulterii & struprii & simi liu incediis uastis & turbationis possessionu uel danis no procedas nisi ppaccusatione partis ut te releues ab one re probationum & multarum rerum. &c. Eln dei noie Amé. Hec est qua ingsitio q fit & fieri inte ditur p spectabile & generos uix R.F.d Albizis de flo rentia hon ptate de ciuitatis A et eximiu legu docto re din loanne de puppio eius iudice maleficioru ex eo ru & cuiuscung ipsoru mero offo arbitrio prate auctorita te & balia ad grelam infrascripti iacobi A.cu iurameto solleni querelantis: Nec no ad denuntiam . F.P. de Are tio predeo corectoris cotrate pgholeti cotra & aduersus. In aliis uero inglitionibus in libro sequenti sufficit solu dicere: hec est qda inquisitio. &c. q fit & fieri intenditur psupradcos dim pratem & eius iudice maleficioru : ex eorum! et cuiusq ipsorum. &c. & reliqua ut supra. &c. Baldu. A . lanifice de Aretio predeo madatore Tomeű frácisci Antonide uilla sci zeni coitatus Aretii auxiliatore & Lodouicus magagnini fulignati de lodio partiu lobardie forenfem/uagabundu/assassinu/furem/ barum/falsariu/proditorestrupatore/incediariu/sogdo mită/paricidă publicu & famosu fure/latrone/& publi caru strataru ruptore et derobatore, baracteriu, homici da adulteru incestuosu sacrilegu, dapnati et nefarii coi tus fornicatore et hereticu/fraudatore /truffatore tras fugă/patricidă/profugu maleficu/ueneficum et hoiem

male coditiois couerfationis uite moru et fame. In eo de eo et sup eo o fama publica precedete et clamosa insinuatione referente non gde a maliuolis et suspectis: sed potius ab honestis ueridicis et fide dignis hoibus et p sonis no semel tm, sed pluries et pluries ad aures et noti tia dei dni pratis eiul quidicis maleficior et curie et per modu notorii et grelanter auditu puenit q de anno pnti M. cccclxxxv.et de mese januarii de nocte dei Baldus et Lod.ingsiti predci existetes i castro motif uarchii uallis arni supiorif coitatus floren. in hospitio della palla fece runt et habuerunt isimul tractatu cosiliuet deliberatio ne comittedi et ppetradi ifrascriptu hoicidiu cotra ifra scriptu Augustinu inimicu dei Baldi. In quo gde colilio tractatu et deliberatioe dictus Bal. madauit et dixit deo Lo. ifrascripta uerba uidelicet. Lod. Se tu uuoi uccidere Contra as Agostino mio nimico/ io ti pmetto dare et pagare fiorini sassinos C. doro larghi ligli depositero i siena i gl bacho uuoi ch morto che harai ildecto Agostino/uien pepsia tua posta tisaranno dati. Cui dictus Lodo. respodit et dixit. Se tu mi îprometti di darmi dei fiorini. C. che tu di/ io tipro metto damazzare et uccidere ildecto Aug tuo nimico. Oui Bal.respodit & dixit: lo ti pmetto & cosi giuro dat tenertelo. Et demu data sibi ipis ad suice fide disado i ta li pposito & exegndo pdca: & sco & sirmato couento iter se ipos tali pposito & pacto discesserut de deo loco & gli bet iporu iuit pnegotiis suis. Dein ad tres dies deus Las sassinus hocida & igsitus predcus spu diabolico istigatus deu poculis no hendo: sed potius huani generis inimicu &imemor salutis eterne mouens se de loco ad locu arma tus lancea/clauerina/spata & cultella de ferro/armis ap tis ad ifrascriptű maleficiű & hőicidiű cőmittendű & p petradu accessit ad castru grate coitatus A. & ibide exis in hospitio de capana/i quo manet Antonellus d'medio lano hospitator iuenit deum A.ibide hospitate & cena te cu quo deus Lo. baro falfarius & iglitus fdeus post ce na icepit luder cu falsis taxillis quos emerat a quoda Ar rigo lenone i citate Bon. de mese decebris dei ani p frio folrű.xx.p qlibet mezetta taxillorű q taxilli erat & uo cat uulgo dlpiu & dlmeo : & cu deis falsis taxillis ludedo

bricantes falla mo netã

ad ludu zardi: & postea ad ludum qui dicitur a perdi & uinco imittendo i dicto ludo falsam moneta: uidelicet, Contrafa florenu unu de rame desup auratu/& grossos plures fal sos argenteos desup: quos deus Lodo. emerat a quodam Tomeo Andreocii de monte Fellonico coitarus Senaru falsator & magister & fabricator falsaru monetaru pro pretio solidoru. xxii. pro quolibet falso floreno predicto & pro pretio soldoru triu p quolibet falso grosso de men se decebris proxie preteriti in quadă casella existete i ui nea dicti Tomei extra portă dicti castri montis Felloni chi: In qua casella deus Tomeus cudebat/fabricabat/& officina ad fabricadum falsam moneta clam habebat & retinebat &c. Ipse deus Lo. a io & intentione fraudandi & decipiédi ludetes cu eo lusit cum deo Augu. Et demu fraude & malitia opatioe dictoru falsoru taxilloru lusit & uicit dco Aug. florenos. x. auri larg. boni & puri auri recti poderis & conii cois Florentiæ: quos ipse Lo.in sui usum & utilitate couertit cotra uoluntate dicti Augu.& in eius danu & preiudiciu. Et cu mane sequeti ante luce deus Augustinus & Lo uellet de de o hospitio recedere p eundo uersus ciuitatem Cortonii & foluerent scottum deo Antonello hospitatori/deus Lo. falsarius fraudator & inquisitus predictus dedit deo Anto. unum exdictis falsis florenis dicendo dami lauanzo di questo fiorino: & dictus Ant. dedit sibi Lo. libras qui & solidos quat tuuor sp. & supradictus scottum: qui Anto. credes dictu florenum esse bonu, deinde ad duos dies cum iret Flore tiam & ibide i foro nouo uellet cambiare doum florenu fuit sibi dictum perat falsus a quoda casserio: & eleuato rumore cotra ipsum An. tanqua falsatore monetarum! idem Ant. înoxius & no culpabilis fuit de sacto captus: & ad petitione dnoru della zeccha fuit missus i forciam dñi Capitanei populi dicte ciuitatis Floretie: & ibi pcu riam dicti dni Capitanei pluries fuit tortus/licet indebi te & iniuste: sed culpa solu & defectu dicti Lo. & eius oc casione. Qui Lo. proditor/assassinus/latro/homicida & Contra oc inquisitus pdcus de dco hospitio an die cu dco Aug. di cidentes & scedendo ceput ire uersus ciuitate A. & cu elogati estet a uulnerates deohospitio punu miliare uel circa qui iaurora euagina

to gladio quod habebat ad latus scieter, dolose fraudu leter pditorie & appesate admenado cu d.gladio uersus dictu Aug. q ipfu Lo. pibat/pcuffit & uulnerauit dictu Aug.cu dicto gladio una pcuffioe & uulnere caffali uide licet in renibus propel patulas dicti Augustini ptraseun do itus i casso corporis/& ptraseudo ab alio latere extra pectus dicti Augustini cu gladio & cu magna effusione Sanguinis. Et iteru admenando cu dicto gladio pcussit & uulnerauit dictu Augustinuni una alia percustione & uulnere în corpore îp ius Aug. ptranseudo intus ad inte stina & uiscera cu maxima effusione sanguinis. Ex quo uulnere rete & uiscera de corpore dicti Augustini incisa & percussa exibant. Ex quibus quide uulneribus & pcus fronibus dictus Augustinus in terra cecidit. Et no conte tus pdictis Lodouicus dicto Augustino cu dicto gladio icific uenas gule: & iplu Au.fracto & icifo fibi gutture scănaur cũ maxima fanguinis effusione & ipsu usquad camisiam & iterulas spoliauit & derobauit. Ex quibus quidem unlineribus & percultionibus dictus Aug.exin teruallo dimidie hore aut minus mortuus fuit & cft /& diem suű clausit extremű:quem sic mortuű & deroba tu dictus Lodo ibidem nudum reliquit in strata publica qua itur a dicto castro quarate in dicta ciuirace Arctis contra volutate dicti. A. & i eius & sue familie & totius domus gravissimű damnű injuriam & prejudiciű

Item in eo & de eo & sup eo q dictus Ludouicus stuprator Cotra for fogdomita/adulter/incestuosus/& nefarii cohitus forni cator volens ire ad dicta civitate senarup dictis florenis C. lucratis peum in dicto assassinamento & morte dicti Aug.existens i via publica prope locum qui dicitur alle querce in uilla Querceti cortinaru Aretii uidit quenda pueru annorum duodecim uel circa nomine Pierottumi Menici custodientem bestias in quodam nemore siue bo idomitas schetto ibidem existente: quem puerum dictus Lodoui cus fogdomita & inquisitus prædictus blanditiis & ali quibus quatrenis seductum sogdomitauit: & cum eo ne phandam libidinem fogdomiæ per posteriorem sexum siue anum dicti pueri carnaliter per uim exercuit & ppe

Corra liru pracoreg

> Vulnus 1 cassocor poris

Vulnus ad intell na sommet a

11 1730 roloudis2

nicatores

Cotra fog

duasumo

trauit cum effusione sanguinis & fractura dicti posterio Cotra stru ris sexus siue ani dicti pueri. Et discedes de dicto loco! pratores iuit ad hospitiu quod dicitur lalbergo nuovo & ibide ste tit & hospitatus est in nocte sequeti: Et cu media nox fa cta esset & in dicto hospitio uidisset quanda puella ecta tis annoru. xiiii. no nuptă/que ibide stabat pro famula/ accessit clam ad lectu i quo dormiebat dicta puella: & ca dictus Lo. struprator & inquisitus predictus cui quodam poris sciugatorio abbauagliata & ore sibi clauso/ita op clamar nece loqui poterat: ipsam puella nomine Lucia per uini carnaliter cognouit: & eius puram uirginitate deflorauit maculauit & uiolauit contra: &c. Et non conterus predi Cotra ctis accessit clam ad lectu i quo dormiebat & iacebat do adulteros mina Berta uxor Paccinelli hospitatoris ad presens i di cto hospitio: & ibidé dous Lo adulter & alienaru nuptia ru temerator & inquisitus predcus finges se esse eius ma ritum ipsa domina Berta pluries carnaliter cognouit & adulterauit contra uolutatem . &c. Dein accedes aduilla sci zeni ad domu cuiusda tomei fra cisci eius noti & familiaris exñs ad dormicdu i quoda le crulo dicti Tomei una cu Antonella filia olim gherardi oli fratris carnalis dicti Lo. qua dictus Tomeus i domo Cotra in retinebat. Qui Lo. icestuosus & inglitus predcus dictă cestuosos Anto. eius nepte carnaliter cognouit: & cum ea sua ne fáda & icestuosa libidine exercuit & expleuit cotra .&c. Contra co Et non cotentus predictis accedes summo niane ad stabu mittentes ludicti Tomei/& uidens ibide quanda pulledram siue nefariu co pullă asinină spiritu diabolico & ferali ductus cu dicta hitű cű be pulledra asinina dictus Lo. nepharius fornicator & ing Stils situs predeus more feraru & brutoru aialiu turpissima suani libidine & danatu cohitu exercuit & expluit & p petrauit cotra diuinas & huanas & naturales leges. &c. Cotra de I tem in eo & de eo & sup eo co deus Lo. adulter strupator & inquisitus predictus de hoc anno & mése. &c. cum de sposantes ! sponsasser in dicta ciuitate Lodii quandă domină . B.in duasuxo fuam & leggitrimam uxorem p anuli datione i fignum res ueri colensus sacri matrimonii ad suice ster eos cotrahe di de deo code anno & mele sequeti/aio & interione stru

pandi existes in ciuitate Bononie iteru desposauit panu li datione quanda alia puella noie Matela filiam. &c. Qua sub pretextu sacri matrimonii dolose & carnaliter EQUIP. cognouit: & ibide ea pregnante & sic polluta & uiolata insalutato hospite reliquit & abiit. Er rediens ad dicta domină Bertă prius ab eo desposată/cu ea matrimoniu dolose p carnale copula consumauit cotra uolutate de domine Marelde, & in eius & suoru consanguineoru gra uissimű dedecus miuria damnű / & preiudiciű / & cotra formă statutoru & ordinamtoru predictoru, & cotra di uinas leges & facros canones. &c. Item in eo & de eo & sup co q dictus Lo. fur latro & ing Cotra furs situs predictus mouens se de dicta uilla sacti Zeni una celatos cum deo Tomeo eius noto ut supra pro eundo ad dictă ciuitatem senaru armati ambo clauerinis spatis & cultel lis puenerut infimul ad quodda hofpitiu dictu amale in toppo in comitatu senaru: & ibide existetes deus Lo. fur latro & inquisitus predictus abstulit & furto subtraxit d quodă carneolo siue carnerio de rete cuiusdă Paulini Pe tri de turrita comitatus senaru/qui ibide in dicto sero ho spitabat floren. attuor auri & una citura d'argeto cu fec ta uel tessuto de serico rubeo ualoris & cois existimatiois Cotra tra floren. sex de auro princre & spectate iure dnii uel qfi ad ctates res ipfū Paulinū. Quā citurā dcūs Lo. fur latro & igfitus p furatas in deus aio furadi & lucradi quo uoluit una cu deis attuor diversis floreis exportauit/& deide ad attuor dies d dco corratu territoriis senaru redies i coitatu & territorio floren cu deis rebus & bonis ablatis pipsu Lo.ut supra puentes dicta citura pignorauit & pignori posuit penes eliuciu salomonis he breu & feneratore i d. ciuitate. A. p floreis duobus auri larghis/quos i eius ufu & utilitate couertit: & deide ad unu mele dicta citura reluit: & ca mutado territorium portauit ad ciuitate castelli territorii sce Ro.ec.& i dca ciuitate castelli i suo pessimo pposito isistedo & pseuera do. dcus Lo. aio & itetione lucradi & furadi dicta cintu tă uedidit & cotractauit cuidă Fiorido uenătii aurifici î and distant dea civitate castellip ptio libraru.xvi.sp.quos denarios in sui usu & utilitaté couertit cotra uolutate dei Paulini & eius graue danmű & preiudicium.&c.

Cotra rup Et facto dicto furto per dictum Lodouicu, ut supra inscio tores stra tamen dicto. Tomeo eius socio/ambo uidelicet dictus Lo tarum douicus & Thomeus inquisiti prædicti de dicto loco di scesserunt & iuerunt uersus dictam ciuitatem Senaru: & cum essent in strata publica in dicto territorio senaru iuxta quodda boschettu siue nemus/obuiauerut cuida Antonio de palazolo comitatus florentiæ equitati sup quandam equam pili albi bay: quo uifo dictus Lodoui. publicus & famosus latro/derobator/& publicarum stra taru ruptor scienter dolose & appesate animo & inten tione derobandi stratam rumpendi & infrascriptu ma leficium comittendi fecit insultu impetu & aggressum contra dictu An. cu dictis armis uidente adstante asso ciante & auxiliu & fauorem eidem Lod.dante & prestan te ipso Tomeo: & cu clauerina dictus Lodo. percussit & uulnerauit dictu An. una percussione & uulnere in reni Percussios i bus ipsius An. cu effusioe saguinis: & iteru admenando ne săguine cu dicta clauerina percussit dictu An. cu hasta dicte cla uerinæ in caput ipsius An. sine sanguinis effusione: sed cũ tumore & liuore maximo: ex qua quidem percussioe dictus Ant . attonitus de dicta equa in terra cecidit . que A. sic pstratu deus Lo . cu quoda stoccho ferreo euagina Coura erra to percuffit & uulnerauit dictum Anto. una pcuffione & uulnere in facie dicti An.cu magna effusione sanguinis Vulnus cu & cum uituperatione faciei & cicatrice euidenti ppetuo remansura: & no contentus predictis/iteru admenando cicatrice cu dicto floccho percuffit & vulneravit dictum Ant.una percussione & uulnere i brachio sinistro ipsius An.iuxta manum cu magna effusione sanguinis & cum fractura Vulnus cu ossis & incisione neruoru: ex qua percussione dictu bra fractura of chium & manus ipfius An. & totum dictum membru fis remansit debilitatů: & demű dictus Lodo. ut suű diabo Percustio licum animum malefaciendi fatiaret, manibus uacuis manibus & cũ calcibus pluries pcussit dictu A.in facie cũ aliquali uacuis & scals tura carnis & modica sanguinis effusione & in pe calcibus ctore & bracchiis & aliis partibus corporis dicti Ant. cu dictis calcibus fine fanguine/fed cu tumore carnis & li uore maximo, semp dicendo traditore ladro & similia, & cius grane dansnu & prefuelicium. & c.

sta fermo che adispecto di dio tamazzero: Et semper te Verba in nendo deum An . prostratu i terra pite, adstate, uidete iuriosa & & auxiliu & fauore dante & prestate eide Lo. ipso Tomeo blassemie inquisito predicto: & extali presentia & assisteria deum Lo. audaciore reddedo/& dictu An. timidiore: Cui An. sic in terra uulnerato & pcusso & semistrato & prostrato dcus L. derobator & publicaru stratax ruptor abscidit & derobauit puimeius marsupiu de corio: quod ipse An. habebat ligatu ad eius farlectum. in quo erat floreni.x. auri larg. quos dictus Lo. & Tomeus latrones & deroba tores & inquisiti pdictiaio derobadi & latrocinadi quo mosos la uoluerunt una cu dea equa exportauerut: & uenientes in territorio floretino/uidelicet in coitatu motis politiani dictă equă a lo lucrădi furădi & rem alienă cotractandi uendiderut cuidam Blaxio Colluccii de uilla gracciani dicti coitatus p pretto libraru. xxiiii. sp. quos denarios una cum aliis denariis ablatis & derobatis uti est iter se iplos partiendo & dividedo in iploru & cuiu quiplorum usum & utilitate couerterunt cotra uoluntate dicti An. dii uel quasi deoru denarioru dicte equæ & i eius & sue persone gravissimam iniuriam & presudicium & contra formam &c.

I tem i eo & de eo & sup eo q dictus Lod. & To. sacrilegi heretici/uenefici/mathematici/nigromates & inquisiti & malia predicti de deo anno. M cccc lxxxx. & de mense Martii Itras dicti anni accesserunt ad dictă terră motis politiani:& scientes o i monasterio sancte Clare sito extra muros di cte terre erat & clausa permanebat queda soror noie. N. de mote chiello coitatus Senarum facrata & deo dicata que erat pulchra & iuuenis: ad hoc ut eoru pessima & ne phada libidine satiaret/& eorum pessimi animis& inho nesti appetiti copotes fieret/accesserunt ad quanda mu lierculă uetulă noie.B.que stabat p cocubina cu quodă presbitero Do. de Romandiola rectore ecclesie sci Bene dicti i dea terra: & dña. B. erat & ab oibus reputabatur maliastra fascinatrix/& nigromantix: & eidem dñe. B. promiserut dare & soluer florenos auri tres largh. si ipsa

lio date

Cotra fa

Cotra sa crileges

Contrauc

Corra fix

ve ve

na &

daret eis aliqua maliam, facturatione, incantamentum uel fascinationem o ipsa soror. N. tam furioso ardore amoris ipsorum incenderetur onihil aliud magis opta ret q ab eis carnaliter cognosci/& suam puram uirgini tatem deflorari. Et demű firmato pacto intereos & ha bita a dicta domina . B. quadam fascinatione & factu ratione in qua erant capilli capitis spilletti & alia diabo lica instrumenta ad perpetrandu similia/accesserunt ad dictum monasterium /& dicta maliam siue fascinatio nem clam dederunt dictæ forori in quadam ficu matu ra: que soror. N. statim ut comedit dictam ficum/maxi mo furore amoris accensa aperuit hostium dicti mona Cotra co sterii & clam intromisit dictu Lod. & Tom sacrilegos gnoscetes inquisitos predictos: & pluries ab ipsis in nocte sequenti fuit carnaliter cognita / & sua uirginitas polluta & ma & rapietes sacras mo culata: & cum iam lucesceret aurora dictus Lo. & Tom niales meus sacrilegi & iquisiti predicti rapta dicta sorore. N. eam de dicto monalterio extraxerunt & fecum duxerut & de altari ecclesie dicti monasterii abstulerunt & furto Cotra fu subtraxerunt unam tobaliam brachiorum octo ul'circa rates res cum uirgis d bombice azurra in singulis capitibus dicte sacerdotii tobalie & cum una cruce magna in medio picta de colo re rubeo: quam tobaliam quo uoluerunt exportauerunt & pignori posuerunt penes Anselniu Galgani hospitato rem & tabernarium i castro Chianciani comitatus Sena rum pro libra una & foldis.x.monete senensis: quos de narios dictus Anselmus debebat habere & recipere a dic tis Lod.& Tom. pro scottis eis datis. Et cum deinde ad quinc menses uidelicet de mense Augusti dicti anni di cta soror. N. effecta effet pregnas/& eius ucter quotidie Contra ue tumesceret ita & taliter o amplius talis pregnatio celari nenates non poterat dictus Lo. ueneficus homicida & iquisitus predictus dato clam ueneno dictæ sorori. N. uidelicet misso arsenico in quodam poculo uini & dato illo ad bi bendum dicte sorori. N. statim ipsa soror. N. sumpto di cto poculo summo dolore acerbi partus effecta secit &

ex eius utero foras emilit/& peperit unu pueru malculu uiuum: quem statim dictus Lod. homicida & inquisitus predictus manibus suis propriis eius pueri gulam astrin Cotra oc gendo suffocauit & mori fecit/non dato ei aliquo bap cidentes tismo. Et cum statim doloris partus iterum dictam so rorem: N. aggrederetur/ipsa soror. N. peperit/& ex eius uenere foras emilie unam puellam feminam abortiuam Cotra fie & mortuam: & incontinenti ul dicti ueneni & partus rifacietes acerbi dolore ipsa soror Nastasia obiit & mortua suit &est, & diem suum clausit extremum contra volunta filios tem dicta fororis &c.& dedecus dicti monasterii/& in magnum uilipendium omnipotetis Dei & sanctæ fidei catholice.

I tem in eo de co & supeo o deus Lod paricida & inquisi tus predictus de dicto anno & de mese Nouebris tue pro xime sequetis cum ad dictam ciuitatem Lodii rediret, Cotra pa & pater eius nomine Albertus alias Magnaninus uiue ricidas ret dictus Lodo. appetés sui iuris effici & de patria pote state & uinculo eximi & liberari desiderans ut maiori cum licentia luxuriari posset & suas effrenatas uolupta tes satiare ualeret spiritu malignorum demonum duc tus ac paterni bificii & diuini precepti & legis domini ce immemor & prevaricator de nocte accessit ad lectum in quo dictus Albertus eius pater legitimus & naturalis dormiebat: & cum quodam sciugatorio panni lini inuo luto ad gulam dicti eius patris dictum Albertum eius patrem strangulauit/necauit/suffocauit & mori fecit: Quo mortuo dictus Lo. incontinenti cepit clamare & dicere uicinis suis: Oime corrite qua per dio che a mio padre e caduta lagocciola & parmi morto: Qui uicini cum illuc accessissent/inuenerunt dictum Albertu mor tuum adhuc calidum/& crediderűt quicquid dictus Lo. inquisitus parricida predictus eis dixerat: licet in contra rium foret ueritaf contra &c.

I tem in eo & de eo & super eo p dictus Lod. falsarius & fraudator & inquisitus predictus accessit ad ciuitatem ii diam deneapoli occalione ludi & armorum lo

abortiuos

bononie/& ibidem repto quoda eius focio noie Andrea albanese/qui ibide forte & fortuna uenerat/scies o qui dani Vgolinus magistri Luce de lodio predicto habebat quoddam creditum siue depositum sup bancho. & socie tate illorum de rabatta in ciuitate Florentie dixit dicto Andree: uogliamo noi guadagnare ceto ducati che Vgo lino di maestro Luca da lodi ha sopra un bancho a fireze troujano uno notajo che cifacci una carta di procura & jo diro & affermero esfere Vgolino di maestro Luca da lodi predecto/& che uoglio fare questa procura i te che dicti cento fiorini siano dati & pagati a techome a mio legiti mo procuratore: & poi andremo a Firenze insieme: & ha uuti che harai decti danari/faremo a mezo come buoni compagni, & andrenci con dio i quello di Roma. Et sic. inter eos tali proposito firmato accesserunt ad quendani Petronium Martini notariu & ciuem Bononiensem iu uenem & parum expertum & iuris ignarum qui fecit ro gauit & scripsit dictu instrumentum mandati i publica formam & cum littera testimoniali in fidem sui notari atus, & cum deo instrumento i publicam forma licet fal so dicti Lo. & A. falsarii & fraudatores & inquisiti pre dicti uenerunt florentiam: & habentes secum certa qua titatem perlarum & aliorum lapidű pretiosorű ualoris florenorum centum & ultra/imiferunt dictas gioyas in quodam fiaschetto uitreo: & intrantes per portam sacti galli dicte civitatis florentie fraudauerunt gabellam fol Cotra uendam de dictis gioyis in damnum communis .&c.& existentes florentie dicti A.& Lodouicus falsarii & ing fraudates siti predicti/ipse A. iuit ad banchum illorum de rabatta gabella situm in foro nouo dicte ciuitatis/& ostenso dicto falso instrumento habuit & recepit & sibi numerata fuit dca quantitas & creditum dictorum florenorum centum a quodam philippo Alouisi pieri capserio dicti bachi quos denarios dictus Lodouicus & An.falfarii fraudatores & inquisiti predicti inter se ipsos diviserunt & in coru usu converterunt. Et scientes quendam eorum cosocium no mine colellam de neapoli occasione ludi & armorum so

recaptum in curia di capitanei ciuitatis floretie acces Cotra cor serunt ad queda ser Martinu deiuitate Firmana milite rupetes of · baculi dei dni capitanei & corrupto cu denariis induxe ficiales rűt ipfüser Martinű ad faciedű infrascriptá baratteriá & maleficium videlicet/quia dictus. Ser Martinus . M. & baracterius predictus acceptis quinque ducatis a dictis Lo. & An. fuit contentus & cofensit q deo Colelle por Cotra ra taretur clam quedam lima surda de ferro: cu qua lima petes car dictus Colella in nocte sequenti secatis & ruptis ferris cers & au fenestre carceris in quo derinebatur: aufugit de deocar fugictes cere per rupturam & incilioem ferrorum dicte fenelte, & siceuasit a dicta captura contra uoluntatem dicti do mini capitanei & in dedecus sue curie, & in damnum & prejudicium fisci & camere cois florentie. &c.

Item i eo de eo & super eo quicti Lodouicus & An.frau Cotra por datores & inquifiti predicti de dicto anno & menfe exi tates fal & stences in terra grofferi maritime Senensis emerunt li oleŭ extra bras centum falis & illud tulerut clam in comitatu flo territoriu rentie & in pluribus locis per dictum comitatum illud

uendiderunt pluribus personis contra formam statuto rum & ordinamentorum comunis florentie & gabelle Calis & in damnum maximum dicte gabelle. Et non co tenti predictif accesserunt ad castrum Masse uallis nebu le territorii florentie/& ibidem emerut a quodant Puc ciarello Pieri Nardi de dicto loco salmas quattuor olei pro pretto florenorum trium pro qualibet salma:quod oleum clam exportando derfus territorium bononienfe reperti fuerunt per familia domini capitanei montanee pistoriensis cum dicto oleo causa portandi & vendendi In dicto territorio Bononie contra deuctum & prohibi tionem ordinamentorum comunis florentie & univer fitatis artis lane dicte ciuitatis floretie & in coru & cu iuscung ipsorum dannum iniuriam & preiudicium & detrimentum Atriba mullarit in

Item in eo de eo & super eo o dictus Lodouicus fraudator pfugus/truffator transfuga/& proditor predictus scies

e quidam Antonellus de Aquila contestabilis peditum cois Perufii conducebat socios & famulos pedites ad sti ficiales pendium dicti cois perufii fecit.d. Lo. conduci & scribi en duobus pagis projeius socio. & a.d. Anc. recepit & ha buit ducatos.xxv.deauro larg.pro presta: & cu deinde ad duos dies facta representatione & reassigna totius so cietatis dicti Ant. contellabilis cois predicti, ipfe Lodo. fraudator/profugus/truffator/tralfuga & proditor pre dictus foret millus cu decem fociis ad cultodia & defen रहांड के बाब fionem cuiusdam castri perusii predicti noie piegarium: tunc iple Lo proditor inquisitus predons exiens de noc re de dicto castro uidelicer transcendedo & fe dimitten do cu quadam fune de muris castellanis dicti castri suit clam i castris armore comitis Francisci sforzie existetis tune in coitatu urbis ueteris iuxta flumen qd dicit Lapa A la 2011 gha: & ibidem habito colloquio & tractatu cu firenuo En como annora conductore Giarpellone rue inimico dictioois perufit de tradendo eidem Giarpelloni per proditionem dictum castrum acceptis primo a dicto Ciarpellone du catis. C. pro perpetratione dicti tractatus & proditionis adueniente nocte cum quadam fcala ad muros dictica ftri posita intromisit gentes armigeros dicti Ciarpello nis in dicto castro: quo facto eleuato rumore cum securi bus acceptis fracta serratura portee dicti castri intromi serunt intus dictum Ciarpelloneni cum tota eius comi tiua equitum & peditum sui exercitus:qui totum dicru castrum derobauerunt & ad sacchum miserunt rapien do & uiolando uirgines/nupras/uiduas & honimes die ti castri captinos faciendoz & calias ab eis exigendo con tra ipforum uoluntatem & in gravillimum damnum! iniuriam & uerecundiam/preiudicium & detrimetum hominum & personarum dicti castri & comunis perusii & dicti Antonelli olim patroni siue socii dicti Lodo. proditoris/ profugi/ transfugæ & truffatoris predicti: cuius defectu/dolo & culpa totum dictum malum pro pfugus eruffacor transfuga & proditor predios: filles

## Contra patricidas & committentes crimen

I tem in eo de eo & super eo & dictus Lodoui patricida, proditor, seditiosus, scandalosus, & inquisitus predic cus existens in dicta sua parria & ciuitate Lodii & ibi dem habens rissam/seditionem/emulatione & odium contra non nullos alios eius cociues compatriotas suos qui in dicta ciuitate erant potentiores & maioris auc toritatis giple & maximam gratiam habebant cum Illustrissimo domino domino Johanne Galeazo viceco mire & duce Mediolani uero & iusto domino dictæ ci aitaris Lodii: & cui dicta ciuicas Lodii erat subdita & subiecta: Ad hoc ut ipse Lodoui magis suum odium & peruersam emulationem contra dictos suos inimicos ostendere & sariare ualeret/excogitata fraude & pditio ne accessie ad castra armorum Bartholomei de Berga mo alías codiolione Capitaneo & duce uenture & gentis armorum: & habito colloquio & tractatu/cu dicto Bar tholomeo de danda & per proditionem tradenda sibi dicta ciuitate Lodii cum pactis iter eos firmatis/initis/ & proprio sigillo predicti Bartholomei signatis/muni tis & corroboratis: uidelicet o capta dicta civitate per dictum Bartholomeum ipse Lodoui haberet in prigio nes seu captiuos omnes eius inimicos ibidem existetes: & omnia eorum bona essent dicti Lodoui patricidæ & proditoris predicti: ac etiam haberet adicto Bartholo meo lanceas seu stipendium & conductam lancearum centum quoad uixerit ipse Bartholomeus: Quibus pac tis sic pertractatis & firmatis ut supra ipse Lodoui.pa tricida & inquisitus predictus ut suum pessimum & ini quum animum & proditorium propositum exequere eur, rediit ad dictam ciuitatem Lodii: et cum de hoc uellet habere colloquium cum quibusdam suis attinen tibus & amicis qui noluerunt eidem Lodouico assetiri: quinimo statim dictum tractatu & proditione manife stauerūt/reuelauerūt/& discoperuerūt dño Iohanpiero

de Cremona tunc pro dicto domino illustrissimo duce loangaleazio locutenenti i dicta ciuitate Lodii uides suu tractatum & crinien fore detectum & discopertum ita tim aufugit de dea civitate/& se personaliter cotulit in territorio Venetorum. Sed per eu non stetie neg reman sit quo minus suum nefandissimű scelus, iniqua propo situm/pessimum maleficium/desolationem/ & miser rimum sterminium dee civitatis & omniu civium & p sonarum eiusdem ad exequutionem misisfer contra uo luntatem prenominati & illustrissimi principis & domi ni domini Iohan Galeazii ducis predci & dcoru coct uium de ciuitatis Lodii et personar i eiusdem & in co rum & cuius pipsorum grauissimum damnum iniuria? prejudicium & detrimentum. noiss lams malisurea & Contra ua Item in eo de eo & super eo co de la Lodouicus incediari Stantes & us/turbator uastator & inquisitus predeus de deo anno turbatés & mense discedens de castro piegarii una cum quodam posses. Ceccherello Blaxii de deoloco qui habebat quadam co tentionem cum Tofano Mei de uilla fancti Iulti curie dei castri de quodam campo sito in dea curia loco deo al faetello super quo erat granum iam maturum: dei Lo douicus & Ceccherellus inquisiti predei & quilibet ipso rum armati clauerinis stocchis & ronconibus intrauerut in dec campo per uini & de eo expulerunt deum Tofa num dominum & possessorem dei campi & turbauerüt & molestauerunt & inquietauerunt ipsum Tofanum in sua pacifica & quiera possessone. Et non conteti predeis cum deis ronconibus uastauerunt & uastum siue guastu dederunt per totum deum campum grani, incidedo & ad terram proiciendo dcum granum seminatum & no factum: & incidendo & uastando arborcs existentes in dco campo.&c.cotra forma iuris.&c. Deinde cum dictus Lodouicus incendiarius & inquisitus predcus accessisse ad castru motisleonis comitis Vgho lini/& ibidem in nocte sequenti hospitaretur cum quo dam Arrigo Iohannis ibidem hospitatore in hospitio

quod dicitur lalbergo della spada: ueniens ad uerba al tercatiua & contentiosa cum deo Arrigo occasione lu di:ipse Lodouicus incendiarius & inquisitus predictus irato animo & indignatus cum deo Arrigo summo ma ne surrexit: & scienter dolose & appensate animo & in tentione ifrascriptu incediu & malesicium comittendi faciendi & perpetrandi accepto ela igne incedit & igne & incendium immissi in quadam capanna & stabulo di eti Arrighi ibidem prope existente: Ex qua quidem ince sioe & ignis immissione dea capanna & stabulum que erat plena palearum statim combusta suit & est cotra uo luntatem dei Arrighi & in eius graue damnum iniuria & preiudicium.

Et predca omnia & singula suprascripta in dca iquisitio ne contenta & quodlibet predcorum singula singulis co grue referedo ut supra i singulis capitulis pdcis & quo libet corum mandata comissa sa perpetrata sucrunt per dcos inquisitos & quemlibet corum ut supra in dcis locis & temporibus & modis & formis & animis & intetionibus predcis contra formam iuris statutorum & or dinamentorum comunis Aretii & contra diuinas & hu manas leges & bonos mores. &c.

Super quibus oibus & singulis. &c.

Forma intentionis

Super quibus omibus & singulis suprascriptis & quolibet predeorum et omnibus et singulis et quibuscuç aliis de pendentibus/contingentibus/emergentibus/et conexis et ab eisdem et quolibet eorum etiam prorsus extraneis presatus dominus potestas et eius iudex malesiciorum ut supra sedentes inquirere procedere et cognoscere in tendunt: Et repertos culpabiles i predeis uel aliquo pre deorum punire et condemnare: Et innoxios et non cul pabiles absoluere et liberare secundum formă iuris et statutorum & ordinamentorum cois Aretii.

Inchoata facta et formata fuit de inquisitio.etc.

Forma extensionis clausule in choationis Inchoata facta & formata fuit dicta inquisitio per prefa tum dominű potestatem & eius iudicem maleficiorum pro tribunali sedentem ut supra per publicam manife stam & notoria diffamationem & precedentem & clamo sam insinuatione referente cotra deos inquisitos & que Dicta die Forma co liber ipsorum.&c. missiois co Prefatus dis potestas & eius iudex maleficioru ut supra pie ad cam sedentes ad eorum solitum banchu iuris maleficiorum situm in lodia magna inferiori palatii habitatiois & re merá cois sidentie dicti domini potestatis iuxta uiam cois & alia latera &c. Comiserut imposuerut & madauerunt Ioan ni del breschola de Aretio publico & iurato nuntio cois Aretii & curie dicti domini potestatis presenti audienti & intelligeti quatenus ex ipsoru parte & madato uadat & copia supradce inquisitionis secu portet ad cameram actoru dicti cois Aretii: Et in dea camera deam copiam ibide dimittat relapset & det notario actoru de camer & omnia alia dicat & faciat que i premissis & circa ea fa cere tenetur & debet secundum formam iuris statutoru & ordinametorudicti cois Arctit & ex debito sui offitii Qui Iohannes de breschola nuntius predictus incontiné Relatio ti post dictam comissionem sibi factamiens & rediens retulit dicto domino potestati eiuspiudici maleficioru & curie & mihi notario infrascripto se iuisse & dicta co piam suprascripte inquisitionis secum portasse ad dicta cameram: & ibidem eam dimifife & relapfasse Ser Ste phano Apollonii uni ex notariis actorum dicte camere. Ecomma alia dixisse & fecisse ad que reneiur & obliga tus est ex debito sui officii & prout supra habuit i mada TDie secunda mensis aprilis tis.&c. Forma pri Supradictus dominus potestas & eius iudex maleficioru mecitatois ut supra sedentes comiserunt & imposuerunt & manda uerunt Iohanni del breschola de Aretio publico & iura to nuntio conjunis Aretii & curie dicti domini potesta tis presenti audienti & intelligenti/ quatenus ex ipsort

parte comissione & mandato uadat & pro prima citatio ne citet moneat & requirat supradictum Baldum Ante Citatio ci norii de Aretio mandatorem & inquisitum predictum uiu psonaliter si eŭ inuenire poterit, al's at domi & ad domu sue solite habitationis/& ibidem cum dimissione cedu le continentis tenorem & effectum supradicte inquisitio Citatio nis. Et dictum I omeum francisc de uilla sacti zeni au coitatino xiliatorem & inquisitum predcum personaliter si eum 1 rum uenire poterit: al's aut domi & ad domum suc solite ha bitationis in dicta uilla facti zeni: & ibidem cum dimil sione cedule continentis tenorem & effectum supradce inquisitionis. Quas cedulas ad hostia dearum domoru affigat/applicet/& relapfet. Et deum Lodouicu forense Citatio uagabundum & inquisitum predeum personaliter si en forensis inuenire poterit'al's aut ad fores palatii habitatiois dei uagabun domini patestatis/uel in platea comunis Aretii & i aliis di locis publicis & consuctis de ciuitatis ubi soliti sunt ci tari forenses: & ibidem publice palam & alta uoce cum dimissione cedule cotinentis tenorem & effectum supra dicte inquisitionis. Quam affigat & relapset ad deas so re: seu ad colupnam siue perronem existerem in dea pla teaut moris est. Et ipsis inquisitis & cuilibet ipsorum i psona si eos psonaliter iuenire peterit: Sin at i deis locis & ibide publice pala & alta uoce precipiat & madet qua tenus ifra tepus & terminu triu dieru proxime futuroru a die huiusmõi presetis citationis de eis & quolibet eoru facte ut supra legittime copeant & coparere debeat cora prefato dño prate eius piudice maleficiorum & curia ad respodedu supradce inquisitioni cotra eos formate ut su pra: & ad seiplos & quelibet ipsoru excusadu & defeden du ab eade & cotetis i ea: al's deo termino elapso & ibis uel altero eorum non comparetibus in deo termino ut supra ad ulteriora procedetur per deum dominum po testatem & eius iudicem & curiam contra deos inquisi Inchoato tos & quemlibet ipsorum ut iuris fuerit & secudum for mani statutorum & ordinametorum dec civitatis Are



francisci de uilla sancti zeni cortinarum Ar. personali ter: si eum inuenire poteris/al's aut domi & ad domum eius solite habitationis in dicta uilla sacti zeni: &ibide cum dimissione cedule presentis.&c. Forma cedule citandi forensem Et magnaninu Lo. de lodio forense psonaliter si eu inueni repoteris al's aut ad fores palatii habitationis & reside tie dei domini ptatis & in platea comunis & i aliis locis publicis & consuetis ad citandum forenses: & ibidem pu blice palam & alta uoce cum dimissione presentis cedule continentis tenorem & effectu infrascripte inquisitionis Quam cedulam ad dictas fores uel ad colunam siue pe tronem in dca platea existentem affixam & applicatam dimittas & ibidem relaples/& eis & cuilibet ipforu pre cipias & mades quatenus ifra tres dies proxime futuros a die huius presentis citationis de eis & quolibet ipsoru facte ut supra legittime compareat & comparere debear coram prefato domino ptate eiusquidice maleficiorum & curia ad respondendum cuida ingsitioi contra eum & quelibet ipsoru p deum dominu pratem eius quidicem maleficioru & curiam formate cuius copia infra patebie Et ad se ipsos & quelibet ipsoru ab ipsa iquisitione & co tentis in ea legitime excufandu & defendendu: al's deo ite el & lli & n. l's termino elapso contra ipsos & quelibet ipsorum non co parentium ut supra in deo termino ad ulteriora procede tur perdeum dominum ptatem & eius curia in dea cau sa inquisitionis & eius processus ut iuris fuerit & secuda formă statutoru & ordi. cois A. eoru uel cuiuslibet ipso rum absentia uel cotumacia in predictis non obstante: & omnia alia dicas & facias que in predictis & circa predeã & quodlibet predcorum dicere & facere teneris & debes secundum formā starutorum & ordinamētorum predco Forms rum & ex debito sui offitii: cuius quide inquisitionis te nor & effectus talis est uidelicet. Tenor inquisitionis Hecest quedam inquisitio que fit & fieri intenditur. &c. Tenor in & ponatur tota inquisitio us q ad clausulam Sup quibus gsitionis

omibus & singulis.&c.iclusiue.&c. Deide fiat subscrip tio notarii male ficioru hoc modo uidelicet. Ego Bastia nus An. Pie. de maradio notarius maleficioru dei dni potestatis eius madato scripsi & io me subscripsi. Qui loannes del breschola nuntius predcus post dicta co missione sibi factă ur supra iens & deinde redies retulit luprascripto dño ptáti eiusquiudici maleficioru & curie & mihi notario ifrascripto se iuisse & predcos iquilitos & quelibet ifor a citasse ut supra/& regsisse & monuisse hoc mõ & forma uidelicet.dcum. B. domi eius solite hi tationis cu dimissione de cedule applicate pipsu nutiu hostio decidomus posite in rali contrata. & c. & dictu To meuin persona in dea uilla sancti zeni cu dimissione & cedule de confignatione in eiusde Tomei manibus da te: Et deun Lo. forensem ad deas fores palatii predicti &in dicta platea comunis/&ibidem cum dimissione di cte cedule quam affixisse & applicasse dixit ad deas fo res siue colupnam aut petronem: & eis inquisitis & cuili bet ipforum mandasse & precepisse quatenus infra dcum terminum compareant & comparere debeant ut supra ad respondendum & se ipsos excusandum & defenden dum ab ipsa inquisitione & contentis in ca ut supra al's &c. Et omnia alia fecisse & dixisse queli predictis & cir ca predicta dicere & facere tenetur & debet secundu for mam statutorum & ordinamentorum predictorum/& ex debito sui officit prout supra habuit i madatis. &c. Et nota chi aliquibus locis per formam statutorum caue tur o nuntius faciat tales citationes in presentia saltini duorum testium/quorum nomina postea scribi & poni debeant ad librum ordinarium in fine relationis dicte citationis. Forma Die.iiii.mem (is aprilis breuis cita Ex parte & commissiõe & mandato presentis domini po testatis Aretii eius piudicis maleficiorum & curie preci cionis pitur & madatur tibi Menico francisci de uilla sacti Po I comitatus Aretii quatenus infra tres dies proxime futuros compareas & comparere debeas corá dicto do.

mino potestate eius judice maleficiorum & curia ad re spondendum & te ipsum excusandum & defendendum de quodam maleficio per te comisso in psona dne Agne tis uxoris Fabiani del maza de dicto loco: eo ga de hoc anno & mese martii protulisti queda uerba iniuriosa & Thonesta cotra dictă domină Agnete & că manu uacua percustisti uidelicet uno pugno i capite ipsius dne Agne tis sine saguine. &c. al's deotermino elapso corra te ad ulteriora procedetur ut iuris fuerit & secundu forma sta tutorum & ordinamentoru ciuitatis Aretii tua absetia uel contumacia non obstate. &c. & hoc p prima citatio ne. Nuntius est P. M. de Aretio.

Ego.B. An.p. de marad. notarius maleficioru mandato Die xv. aprilis.m. cccclxxxxiii.

Exparte & madato presetis domini ptatis ciuitatis Are tationis fi til eiuso iudicis maleficioru & curie precipitur & man ede de fac datur tibi Guglielmo Donati sindico comunis talzani to & breui o immediate uisif presentibus compareas & compare ter re debeas personaliter coram dicto domino potestate & eius iudice maleficiorum & curia ad informandam dic tam curiam de quibusdam spectantibus & pertinetibus ad eius officium & ad parendum & obediendum eorum mandatis sub pena librarum uigintiquice sp. in quibus de facto eris mulctatus & condemnatus & incameratul si non obedieris ut supra: non obstante. &c.

Nuntius est Bergaminus de Aretio. Ego Bastianus An.

Pie.notarius maleficiorum mandato scripsi. Die.xx.aprilis.m.cccclxxxxiii.

Exparte & mandato phtis dhi potestatis civitatis Aretii tiois que eius giudicis maleficiorum & curie precipitur & manda gs multat tur tibi Guglielmo Donati sindico cois talzani quate nus infra tres dies proxime futuros compareas & copa rere debeas coram prefato domino potestate eiusqui dice maleficiorum & curia ad dicendum, docendum, & monstrandum probandum & allegadum cas quare non debeas uel possis mulctari uel de facto codemnari & incamerari in camera cois floren . in ciuitate A.per

Forma ci

Forma breuis cita

fo

ili

m

curiam dei domini ptatis in libi. xxv. sp. voccasione tue inobedientie & quia tu contempsisti & spreuisti precep ta & mandata dei domini ptatis & curie: & fuisti inobe diens/quia non comparuilti in termino citationis de te facte p Bergaminu nuntium de curie ut patet in baltar dello maleficioru de curie manu mei notarii infrascrip ti: Alias de termino elapso contra te ad ulteriora proce detur p deam curia uidelicet ad prolatione & pronutia tionem de mulcte & condenationis de fco & eius inca meratione tua absentia uel contumacia non obstante in predcis. Nuntius est. B. Ego P. An. pie. notarius malesi ciorum mandato subscripsi.

Et nota op huiusmõi citation ü breui ü relatiões signät in bastardello breuiter & sumarie hoc modo uidelicet.

Relatio ā i bastar dello scri batur

Die.xxi. Martii breuis ci Citatus psonaliter ad domu p. B. nuntiu put ipse retulit. tationis Et nota o inter terminű primecitationis & terminum se cunde citationis ordinarie semp debet esse unus dies me dius ad minus: & sic inter terminu secude citationis & bannum: ut si prima citatio fuit fca die secunda martii/ dies sextus est medius inter secunda & bannu: dies.x.est medius & Teo fit comissio banni ut infra & terminus ci tationis banni semper icipit die sequeti quo sit ut supra & infra oftendetur.

> T.Comissio exbaniti ordinarii inquisitoru Die.x.feptembris

Cum predci Bald. Tomeus & Lo. iquisiti predci & quill bet ipsoru ut supra fuerit & sint pluries & pluries sub di uersis diebus & horis per uarios & diuersos nuntios cois Aretii & curie presentis dni ptatis eiusdem legittime ci tati & requisiti o ifra certos terminos iam elapsos ueni rent & comparere deberet ad respodedu suprascripte in quisitioni contra eos formate ut supra: & ad se ipsos & quélibetipforum ab eadem & contentis i ea legitime ex culandum & defendendum. & nung comparuerint ipli uel aliquis ipsorum nec aliquis alius pro eis uel aliquo eo ra saltim legitime sed potius fuerit & sint cotumaces.

Iccirco prefatus dominus ptas & eius iudex maleficioru pro tribunali sedentes ut supra comiserunt imposuerut & mandauerunt Collello Donati de Aretio publico pre coni & bannitori cois Aretii & curie dei domini pratis presenti audienti & intelligenti quatenus ex ipsoru par te & madato uadat ad fores palatii & in platea comunis Aretii & in aliis locis debitis solitis & requisitis secudu formam statutoru & ordinametorum predictoru, & ibi dem publice palam & alta uoce sono tube premisso exbã niat & in banno ponat & mittat a dicta ciuitate comita tu & districtu Aretii suprascriptos Bald. Tomeŭ & Lo. inglitos predcos & quelibet iploru videlicet dcum Bal.i in libris quattuor milibus sp. & dcos Tomeum & Lodo. & quemlibet ipsoru in here & persona & in maiori uel mi nori fuma & plus & minus adarbitrium ipfius domini potestatis & dei sui sudicis & curie: in quo quidem ban nse no statuat & assignet deis inquisitis & cuilibet ipsorum tempus & terminum quing dierum proxime futuroru me is & a die talis bani de eis & quolibet eorum fei ad compare dum coram deo domino potestate & deo eius iudice ma tii/ leficioru & curia & dce inglitioni respodedu: & ab eade c.eft & cotetis i ea se ipsos & quelibet ipsoru excusadu & dese usci dedu: als deo termino elapso & postea quadocup deo do pra mino potestati & eius iudici placuerit ad ulteriora proce detur & maxime ad prolatiouem sentetie & codenatio nis ferende contra eos & quemlibet ipsorum ut iuris fue rit & secudu formā statutorum & ordi. predcorum/ tāg cotra cotumaces & uictos p cotumacia tang cofessosos hitos & reputatos secudu forma statutoru predcoru. Et õis hoc pultimo & peptorio termino: & oia alia dicat & fa ci ciat deus preco & bannitor que in predeis & circa predea & quolibet predcorum dicere facere tenetur & debet ex debito sui officii & secundum formam statutorum & or dinamentorum predcorum.&c. Forma re Dicta die lationis Qui colellus preco & bannitor predeus post deam comis bāni sionem sibi fcam iens & rediens retulit prefato domino

ptati eius piudici maleficioru & mihi notario ifrascrip to se iuisse & doos iquisitos & quemlibet ipsoru ut supra exbannisse & in banno missife ac posuisse insdictis quan titatibus & summis qualitatibus & conditioibus supra scriptis in dictis locis cu affignatioe dicti termini ad co paredű & seipsos excusadű & defédendű a suprascripta inquisitione & cotentis in ea: Et oia alia fecisse & dixisse in predictis & quolibet predictorum que dicere & facere tenetur & debet ex debito sui officii & secundu formam statutoru & ordinametoru predictor /& prout supraha buit in mandatis. Et nota q de iure talis terminus banni no currit nisi a die notificationis facte dicto banito personaliter uel ad do mum: ideo cauti iudices faciunt fieri notificatioen hoc Forma no modo: uidelicet.

Prefatus dns potestas & eius iudex malesicioru ut supra ficatiois fodontos comisorus eius posestas e mandauerus sobris et mandauerus sobris electronis e mandauerus sobris e mandauerus e mandauerus sobris e m modo: uidelicet. sedentes comiserut/imposuerut & mandauerut Iohani bani. alias elcorso publico & iurato nuntio cois Aretii & curie dicti domini potestatis presenti/audienti & intelligenti quatenus exiploru parte & madato uadat notificet & intimet & ad memoria reducat dictis inquisitis & cuili bet ipsorum dictu bannu & omnia & singula in eo con tenta personaliter uel ad domos eorum solitarum habi tationum & in platea cois & ibidem cum dimissione & applicatione cedule continentis effectum dicti banni & termini eis & cuilibet ipforum dati ad comparendu &c. & omnia alia dicat & faciat &c. Relatono Dicta die. Qui Iohannes corsus nuntius predictus &c. retulit dictu tificatiois bannum notificasse dictis inquisitis domibus & ad do bani mos eorum & cuiuslibet ipsorum solitarum habitatio num & i dea platea cois & ibide cu dimissioe cedule coti netis effectu dei bani &c. Et oia alia fecisse & dixisse &c. Et sic tu iudex facias fieri cedulas cotinetes effectu dic ti bani unicuici dictorum exbannitorum suam per nun tios ut supra &c. Et nota op qui talis exbanitus uult copere pot que uult

ante prolatione snie & codemnationis/dumo prius sol uat certam quantitatem denariorum cois put disponit p forma statutoru in multis locis Italie/& maxie i dicta ciuitate Aretii: Et facta side de dea solutione admittit eius coparitio/& de banno eximitur & extrahitur: quod tene menti ne erres.

Nota etia q de de de folutio e gabelle debes facere mentio nem in actis & registrari facere dicta appodissam seu si dem solutionis: quam iuxta te retineas.

Expeditis pacis anteq uenia ad copitiones inquisitoru ostenda prius quomo pedat sup inquisitionibus & processibus pedetibus inceptis per potestate uel aliu rectore precedetem & in officio precessorem: uidelicet.

In dei noie amé: Hec est queda prosecutio que sit & sieri intéditur p suprascriptu dominu ptatem eius iudicem malesicioru & curiam ex eoru & cuius isoru mero ossi cio/auctoritate/ptate/arbitrio & balia sup infrascripta inquisitio & pcessu initiata/facta & sormata et nondu sinita p spectabilem uiru. S. T. despinellis de slorentia quonda hon. ptatem ciuitatis Are, et pxie in officio pre cessore presentis presati dni ptatis: cuius quidem inquisi tionis tenor talis est: uidelicet.

Hec est queda inquisio &c. Et sic ponatur tota inquisitio facta p precessore use ad illa clausula Inchoata facta et formata suit &c. inclusiue. Et si p tale precessore suerit processum ad alique actu sup dea inquisitioe/puta ad in cameratioem copie inquisitiois uel ad prima citatione/ aut ad alios actus: Tu nouus potestas & iudex incipias a tali actu exclusiue & prosequaris ad alios actus non factos use ad condemnationem inclusiue. Et in citationi bus et bannis semper dicas: A tali inquisione formata et facta per. S. T. olim potestatem predictu & prosecuta per dictum presentem dominum potestatem et eius iudicem etc. Et similiter in sententia dicas in illa clausula que apponitur in principio sententie: uidelicet. Con tra quem per modum et uiam prosecutionis per nos facte super inquisitione et processu facto et formato

Forma p secutiois & proces

per.S.T.&c.quonda pratem ciuitatis Aretii & nostru pxie i officio precessore: cuius tenor talis est: uidelicet. În eo de eo & sup eo &c. Et sic faciat mentione de actis factis:uidelicet:per que factisunt:uidelicet: In quibus quidem citationibus & banis & similibus peum factis per dictu nostru in officio precessorem & partim factis per nos & nostram curiam dati & assignati fuerint certi termini iam elapsi &c.

Que omnia tene menti quando procedis per profecutio nem processus pendentis ne erres in ordine praticandi: & de huiusmodi psecutionibus hec satis dicta sufficiat. Videamus aut in presentiaru de recognitione bani & sen tentiaru que fiunt per banitos & condenatos: qui capiut post prolatioem snie & codenatiois, de eis facte: & in for tiam rectorum deueniut: Et postea uidebimus de execu tione dictară sententiarum & condemnationum: Et pri mo de recognitione banni: que fir hoc modo: uidelicet.

Forma re bannitorű & codena toru,

Die prima mensis octobris. M cccc lxxxx. cognitiois Constitutus personaliter in iudicio cora prefato domino potestate eius judice pro tribunali sedentibus ut supra & me notario infrascripto Pieraccius alias fachino Ba ronti de Tizana coitatus pistorii exbannitus & codem natus cois florentie & dicti cois pistorii incameratus & pro exbanito & codemnato politus & descriptus i libro sue registro dicte camere q uulgariter nuncupat ellibro dimale habbiate occasione capture & personalis deten tionis facte de dicto Pieraccio i curia prefati dni ptatis, suo corporali iuramento iurauit ad sancta dei euangelia corporaliter scripturis manu tactis ad delationem mei notarii infrascripti/de madato dictoru dni ptatis & iu dicis se dicere/confiteri/respodere/& ueritatem puram proferre & perhibere de & super cotentis in quadam sen tentia & condemnatione corporali cotra dictum Pierac cium exbanitu predictu: per spectabile & generosu uiru P.A. de Vghis de floren. tunc téporis hon. capitaneum custodie ciuitatis Pistorii: lata data & promulgata sub annis dnice incarnationis. M cccclxxxx.more Floren.

Inditioe &c. Rogata & scripta & publicata lecta & uul garizata per.S.A.P.F. de Bibiena districtus Floren.no tarium publicu & tune teporis notarium & officialem maleficioru dicti tunc domini Capitanei & sue curie/co ram prefato dño ptate & eius iudice maleficioru & curia exhibita & producta & presentata i publicam formam manu Ser. B. Ser Io. Ser Fracisci ciuis & notarii publici floretini: & ad presens notarii actoru dicte camere cois Florentie: Qua quide snia & condemnatione dicto Pie raccio exbanito predicto presenti/audienti & intelligen ti lecta & uulgari sermone eidem exposita de uerbo ad uerbu p me notariu infrascriptu de madato dicti dni po testatis & iudicis ad plena & clara & uera intelligetiam ipius Pieraccii exbaniti predicti: Qui Pieraccius exbani tus palcus audita & itellecta bn dea fnia & codenatione cotra se lata & oibus & singulis contentis /descriptis & narratis in ea dictă eius codemnationem & bannu reco gnoscendo no ui dolo metu uel minis aut tormentoru pena uel timore: sed spote & ex certa scientia & palique iuris uel facti errorem uel ignorantiam: sed sua mera & spontanea uoluntate per interrogationem mei notarii infrascripti precedete: Et rissione dei Pieracci imediate subsequente suo proprio ore dixit & cofessus fuit oia & singula coteta/descripta & narrata i pdca snia & codem natione cotra eu lata fuisse & esse uera locis & téporibus modis & formis aio & intentioe predeis: Et ea oia & sin gula fecisse/comisisse & perpetrasse prout & sicut in dic ta codemnatione & snia continet & scriptuelt: & o ipse met Pieraccius fuit & est ille met eadem persona corpus & substătia qui que & qd comisit/fecit & perpetrauit di ctű homicidiű cotra & i plona dci. A.in dca snia & con demnatioe descripti & noiati: et q e noiatus Pieraccius & est ille met Pieraccius I dea snia & codemnatione no minatus, & cotra que fuit formata & fca dca inquisitio & pcessus/& q fuiticitatus & exbanitus & demup dicta Iniam codenatus: ct q ife fuit & eillemet Pieraccius & ide ho & psona in que & cotra que de a snía & codenatio

corporalis de co facta debet exequi: Et ppea promisit so lemniter idem Pieraccius stare parer & obseq madatis dci dňi ptátis & sue curie & i eius Pieraccii psoná & cor pus pati & substinere oem pena i dea snia & codenatione contentă & sibi imposită/& omnem executionem de eo fiendam & occasione predictorum. Presentibus Antonio pieri tadei oibus de Aretio testibus ad fidca Ser Dñico pauli Lezi hitis uocatis & rogatis &c. Fracisco ser B. la. Dicta die. Quem Pieracciű exbanitű predictű post dicta resposione & recognitione & cofessione dei bani peum ut supra fa ctam/prefatus dns pras & eius iudex maleficioru ut su Forma re pra sedentes comiserut/imposuerut & mandauerut pui comdatio do uiro Ser. N. de pipis de Florentia notario publico & nis capti ad presens militi baculi dicti domini pratis & sue curie ad carce presenti/audienti & intelligeti quatenus ipsum Pierac. rena exbanită predum ducat & duci faciat/imittat & ponat in carceribus dei palatii/& ibide eum i cippis siue cope dibus mācipatū teneat & custodiri faciat sub fida custo dia donec & quous peisde dno prati & eius iudici uide bitur & placebit / & de eo executionem uel aliud facere uel fieri facere. Dicta die. Qui.N.miles baculi predcus incotmeti post dictă comis sionem sibi factă ut supra iens & rediens retulit dco do Forma re mino potestari eius quidici & mihi notario infrascripto latiois car se duxisse/posuisse & misisse doum Pierac. exbanitu pre cerati dictu in deis carceribus/& ibidem ipsum. Pie. tenere & custodire & teneri & custodiri facere sub fida custodia & ad omnem ipsius domini potestaris & sui iudicis libitu & uoluntatem/& omnia alia fecisse. Forma aut executiois huiusmõi sniaru & codemnationu corporaliu dcoru exbanitoru fit ut hic pona imediate: licet in libro ordinario maleficion talis executio snie de scribi & poni debeat de perse: uidelicet in quaterno sen tentiarum & condemnationű. Ego uero in hoc meo trac tatello hic posui sequendo materia huiusmodi bannito rum recognoscentium bannum contra eos latum.

IN Dei noie amen. Hec est quedam executio cuiusdam snie & codemnationis corporalis late date & i his scrip tis snialiter pronutiate & promulgate p Spect. & genero fum uirum Pa.A. de Vghis de floren.pro Magnifico & potéti populo & Coi floretie quoda & túc tpris hon. Ca piraneu custodie & balie ciuitatis Pistorii Sub examine cosensu & preseria infrascripti eius iudicis maleficioru: Et scripte lecte publicate & uulgarizate p infrascriptu Ser.A.p.de Bibiena tuc tpris eius notariu maleficioru sub tpribus & diebus ut infra i ipsa codenatione & snia corporali cotinet & scriptu est:et comissa/lata & pnun tiata & debite executioi mittede & fiende comissa & de mandata atopipolita p Spec. & generolum uiru F.T.d flore.ad pñs hoñ ptate ciuitatis Aretii eius coitatus fortie ac districtus cu cosensu/presentia et deliberatioe et consilio eximii legu doctoris dni Sil. N. de Tu. assesso ris Vicarii et iudicis maleficioru dei dni ptatis et sue cu rie infrascripto Ser. B. eius militi socio. Et scripta lecta et publicata et uulgarizata pme. M.d Maradio notariu publicu et ad preles notariu et officiale maleficioru dei dní ptátis: Inter alia ad dcum officiu p ipí u dnum pote statem späliter assumptu, electu et deputatu sub annis dni nri lesu xpi etc.er diebus et mesibus ifrascriptis. Et sic extendatur dicte tres clausule prout i aliis sententiis dici solet. Nos.F. T. de floren . ptas ffatus pro tribunali sedetes ad nem solitu bachu iuris maleficioru ifra positu et cofina tũ ubi similes executiões codenation û corporali u et sen tentie executionu codenationu corporaliu dari/legi/co mitti & demadari solet ifrascripta executione & sniam executiois ifrascripte codenatiois corporalis cotra supra scriptu.P. p ifrascriptis hoicidio/maleficiis/excessibus & delictis peu fcis comissis & ppetratis ut ifra in infra scripta snia &codenatioe cotinet & scriptu est: Damus pferimus/comittimus/exegmur & exequi mandamus, in huc modu & forma/& put & sicut i dca infrascripta snia & codenatioe corpali cotinet & scriptu e:uidelicet. c iiii



potestatem & baliam nobis quomodolibet in hac parte concessam & attributam. Comittimus imponimus & mandamus sapienti uiro Ser Bernardo ser lacobi de uulterris notario publico/ & ad presens militi sotio nostro & nostre curie presenti audieti & intelligenti quatenuf una cu nostris famulis & beroua riis & familia uadat per loca publica et consueta dec ciui tatif Arctif:et per dicta loca ducat et duci faciat dictum Pieraccium exbanitum et condenatum predcum usquad locum iustitie in dea ciuitate consuetum et in deo loco per personam habilem et ad hoc et similia deputatam dic tam condemnationem et sentetiam corporale et omnia et singula in ea contenta in personani dicti Pieraccii exe quatur uel exequi faciat in omnibul et per omnia prout et sicut in dea condemnatione et sentêtia continetur uel scriptum eft. Vel dicat alio medo: uidelicet: Et ibidem per psonam habilem et ad hoc er similia deputatam eide Pier.condemnato predicto caput a spatulis amputetur: ita et taliter q ab eius relig parte corporis abscidatur et diuidatur et penitus moriatur: et eius anima a corpore sepetur prout & sicut in dea condemnatione & sentetia continetur & scriptum est on ni meliori modo uia iure forma & causa quibus magis ac melius de iure & secudu forma statutorum & ordinamentorum predcorum postu mus & demus i his scriptis comittimus & setetiamus. Lata data & i his scriptis setetialiter comissa & demadata fuit de exequutio & comissio executiois de setetie & co denationis corporalis cotra deum P. homicida exbanitu & codenatu predeum p pfatu dim ptate ciuitatis Are. & dcum eius iudice maleficioru ut supra pro tribunali se detes ad bachu iuris maleficioru ut moris est positu i lo dia iferiori palatii habitationis & residetie dei domini ptatis Aretii: Cui palatio a primo uia a secudo bona co munis Aretii a tertio heredes Petri pauli marci & alii fi nes in publico & generali colilio dei cois Are.ad sonu ca pane uocempreconis sono tube premisso more solito de mandato dei dñi potestatis cogregato: & scripta & lecta Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

& publicata & rogata p me B. A. de maradio notariu publicum & ad presens notarium & officiale maleficio rum dicti dni potestatis & sue curie per ipsu dum pote statem ad dcum officium maleficiorum inter alia spali ter electum & deputatu sub annis dni nostri iesu christi abeius salutifera incarnatione. M.cccc. xxii. Indictio ne.&c. Et die tali.&c. in presentia sapientis uiri ser Ste phani apollonii notarii publici & ciuis Aretii & nuc no tarii actoru cam. dci cois Aretii qui mecu dum legerem predcă auscultauit. presentibus Fracisco Pa. de albergottis oibus ciuibus aretinis testi Nerio Antoni pauli bus ad pdca oia & singula Piero bndci Antoni lanifici hitis uocatis & rogatis 33 Ego B.A. Pie. de maradio ipiali auctoritate notarius & judex ordinarius & ad pñs notarius & officialis ma leficioru dei dni potestatis & sue curie de madato prefa ti domini pratis predcis omibus & singulis dum sic fie rent interfui & ea rogatus scribere scripsi legi publicaui & uulgarizaui. Ideo ad premissoru oium fidem manu propria me subscripsi & fignum meum apposui consue tű.&c.& sic ponatur semp signű notarii maleficiorű i fine subscriptionis ta in libro ordinario q in exceplo seu copia qua dat notarius cam scripta i cartis mebranis. Nota etia cp in aliis copiis & fide qualibet ifrascriptoru uel alicuius publice scripture factis de carthis de bobice notarius non debet ponere signu nisi in mebranis solu secudu ordinamta officii pcosulis iudicu & not. floren Qui Ser Bernardus Ser Iacobi de uulterris miles sotius predictus incontinenti post deam comissione sibi facta Forma re ut supra iens & deinde rediens retulit prefato domino ptati eius piudici & curie & mihi notario infrascripto latiois exe cutiois fa se iuisse & duxisse seu duci fecisse per dea loca ut supra dictum Pieraccium exbanitu & condenatu predictum cte usce ad deum locum sustitie consuerum/ & ibide deam sententiam & condemnationem corporalem in & con tra personam dicti Pieraccii exequisse & exequi fecisse. Et ipsum Pieraccium seu eius corpus & cadauer mor



uulgari sermone exposita p me notariu infrascriptu de uerbo ad uerbu ad ipsius Lo. plena & clara intelligetia: Et informato & certificato primo & ante oia deo Lo.de dea inquisiõe & cotetis i ea/& de importantia cotetoru in ipsa inquisitione, & quantum sibi Lo. et persone sue preiudicare pot si cositetur cotenta i dicta inquisitioe: qui Lo. assercs & affirmas se de predictis fore & esse bene informatum dicte inquisitioni respondendo non ui/do lo uel metu, sed sponte & ex certa scientia & no per erro rem aliquem iuris uel facti suo proprio ore dixit et con fessus fuit predicta omnia et singula i dicta inquisitione contenta uera fuisse et esse loco/tepore/modo et forma aio et intentioe predictis: et ea oia et singula fecisse/co missise et perpetrasse prout et sicut et quemadmodu in ipsa inquisitione cotinet et scriptu est et propterea pmi sit stare parere et obsequi mandatis prefati domini po Promissio testatis: et in seipsum Lod. et sua persona pati et sustine re omnem pena et codemnationem de eo fiendam per dictă domină potestatem et eius iudicem uel quemcăq suum in officio successorem occasione predictorum. Qui dominus ptas et eius judex ut supra sedentes statue Terminus runt dederunt et prefixerut tepus et terminu.x.dieru proxie futuroru deo Lod. inquisito prefato presenti au extensus dienti et intelligenti ad oninem ipsius Lo. defensioem et excusatione de predeis uel aliquo predeoru in dea in quisitione contentis ut supra. Al's deo termino elapso. cotra eu ad ulteriora procedetur/maxie ad prolationem snie & condemnationis de eo fienda occasione predicto rum non obstate sua absentia uel contumacia. Et insuper monuerunt dictum Lodo.inquisitum predic tum presentem/audientem & intelligentem quatenus ipse Lodoui.inquisitus predictus intersit & interesse de beat singulis diebus & horis omnibus & singulis actis fiendis in dicta causa criminali contra eundem Lodo. per prefatuni dominum potestatem eiust iudicem & cu riam usque ad sententiam diffinitiuam super dicta cau sa inclusive.

Qui Lodo. inquisitus predeus uidens & cognosces se nul lam excusatione uel desensione habere uel habere posse in predeis & circa predea/dedit licentia deo domino po testati, & de eius iudici maleficior u & curie procededi 1 dea causa contra ipsum Lodo. & etiam irrequisito & no citato uel monito uel absente: Et sentetia & condenatio nem'de co fiendam ferenda & pronuntianda prout & si cut eidem domino potestati & deis eius iudici & curie ui debitur & placebit.

Et insuper deus Lodo. inquisitus predeus uidens dices & cognoscens le carere defensionibus & excusationibus sal tim ueris & legitimis/& nolens aliqua aliam defensione uel excusacióem facere de predeis uel aliquo predeorum in dea inquisitione contentis sua sponte & proprio motu & ex certa scientia/& non ui/dolo/metu/uel timor tor mentorum/nece per errorem aut ignorantia aliqua iuris uel facti expresse & sua propria uoluntate renutiauit deo termino. x. dierum eidem dato ad suas defensiões facie das ut supra, & se ipsum in totu submisit uolutati & di scretioni prefati domini potestatis & dei eius iudicis & curie: Rogans me notariu infrasctiptum ut de predca re nuntiatione ut supra publicu conficerem documentu & presentibus

Fracisco mri iacobi ambobus ciuibus Are. testibus ad su Testes Valetino stephani pradicta oia & singula hitis uocatis

Qui dominus pras et eius iudex maleficiorum ut supra comissiois sedentes viso et intellecto co de jure et secundu formam statutorum et ordinamétorű predeőrű delictű cőmissű et perpetratum ut supra et confessatum per deum Lodo. inquisitu predcum fuit et est adeo atrox et enorme quod deus Lodo nullo modo debet uel potest fideiussoribus re lapfari: Ad hoc ut debita pena condenatio et executio co demnationis et pene eidem Lo. imponede habilius fieri possit et ualeat/Comiserunt imposuerut et mandauerut Ex perto uiro Ser. N. lacobi de pippis de florentia nota rio publico et ad preses militi baculi dei dni ptatis et sue

Forma re capti ad carcers ul 1 stichis

curie presenti audienti & intelligenti quatenus uadat & deum Lodouicum in carceribus dicti palatii ponat & im mittat/& ibide eu sub fida custodia retineat & custodiri faciat ad oem uolutatem & requisitionem dicti domini potestatis & sue curie. Vel al's. ipsum Lodouicum ducat & duci faciat ad publicos carceres seu stinchas des comu nis Aretii: & ibidem eum det consignet & relapset supra stanti deorum carcerum & sticharu: & eide suprassati pre cipiat & mandet pipsum Lodouicum ibide detineat sub fida custodia & eius dem suprastantis periculo & fortuna ad oem uoluntatem & requisitionem des domini potesta tis & sue curie/& omnia alia dicat & faciat.

Forma re lationis

Qui Ser.N.miles baculi predictus incotinenti post dicta comissionem sibi factă ut supra iens & rediens retulit di cto domino potestati eiuscp iudici malesicioru & curie & mihi notario infrascripto se duxisse dcum Lod. I dictis carceribus/& ibidem ipsum retinere sub sida custodia ad oem ipsius domini potestatis uolutate & regsitione. &c. Vel al's Dictu Lodo. duxisse ad dcos carceres seu stinchas dicti cois Aretii/& in dictis carceribus siue stinchis ipsu Lodo. consignasse dedisse & relapsasse Antonio Federigi Pauli ciui Aretino & ad preses suprastati & custodi dicto rum carcerum/& ibidem presenti recipienti & prouitte ti ipsum Lodo. custodire & tenere i dictis carceribus sub sida custodia & sui ipsius suprastatis periculo & fortuna ut supra/& omnia alia fecisse & dixisse: &c.

Veniam nunc ad coparitiones & responsiones inquisitorus super delictis pro quibus uenit imponenda pena pecunia ria/quarum formas uide hic per ordinem. &c.

Constituti personaliter in iudicio coram presato domino ptate eius quidice malesiciora & curia p tribunali sedete ut supra/& me notario infrascripto Michael Fracisci B. de Aretio & Antonius Bernardi B. de castro quarate cor tinarum Aretii inquisiti predicti & quilibet ipsorum oc casione supradicte inquisitionis cotra eos facte ut supra

& citationum bani & exbanimeti de eis & quolibet eotu & contra eos & queliber corum ut supra factis: & uolen tes imprimis posse audiri & eoru responsiones & defesio nes admitti/exhibuerunt & actualiter produxernt quan da apodixam solidoru.x.pro quolibet eorum facta gene rali Cam. cõis florentie in dea ciuitate subscriptam ma nu serAntonii. G. notarii dee camere. Et petierunt exi mi & extrahi de dco banno/& admitti ad comparendu & respondendum secudum formam statutoru & ordina mentoru de ciuitatis Aretii. Et factis predeis uolentes dce inquisitioni respondere/& se ipsos & quelibet ipso rum ab eadem et contentis in ea excusare et desedere ad delationem mei notarri infrascripti de mandato dei do Monittle mini pratis et eius iudicis iuraucrut ad sca dei euangelia scripturis corporaliter manu tactis se dicere et respodere ueritate super de inquisitione et contentis in ea/et lecta er uulgari sermone exposita ipsis inquisitis et cuilibet ip sorum ad plena ct clara intelligentiam dee iquisitioni re spodendo uidelicet deus. M. inquisitus predeus uoles et Confessio intendens gaudere et consequi benefici u cofessionis secu du forma flatutoru dei cois .etc.uidelicet quarti minus pene eidem sponende dixit et confessus fuit predca osa et singula in dea inquisitione cotenta cotra ipsu Michae lem formata et narrata uera fuisse et esse locis et tempo ribus modis et formis in ipsa inquisitione contetis et de scriptis. Et dictus Antonius inquisitus pro se ipso tantu Negatio i respondedo negauit osa & singula contra ipsu in dea in quisitione descripta conteta & narrata uera fuisse uel esse & nihilominus soleniter pmiserut dei ingsiti et quilibet Promissio ipsorustare parere et obsequi mandatis dei dni ptatis et sue curie, et se ipsos et quélibet ipsor represente toties quoties opus fuerit/& dco dño ptati uidebit & placebit: ac soluer oem codenatione de ipsis uel aliquo ipsoru eoru fieda occasione predcoru ta p dcum prite dim prate q p aliu que cur sun i offo successore. Pro gbus Michaele & Antonio inquisitis predictis & quolibet eoru insolidu & corum & cuiuslibet ipsorum precibus & mandatis

Federigus Alexandri de brandaglis Fideiussio Cosmettus Raffaelis de miglioratis ciues aretini & quili bet ipsoru insolidu solemniter promiserut &c. sideiusse rűt &c.obligauerűt &c.renuntiauerűt &c.pñtibus &c. Piero Tomei francisci Teftes Domenico Nannis amanati & Antonio Erancisci nanis oibus de A. pdco testibus &c. Qui dns ptas & eius iudex maleficioru ut supra sedentes dederunt statuerut et prefixerunt terminu dictis inqui sitis.x.dierū proxie suturorū ad oem eorū desensione de predictis fiendam. Et insup monuerunt dictos inquisitos et quemlibet ipso rum quatenus etc. Monitio li Qui inquisiti et quilibet ipsorum dederut licetiam etc. cetie Die.xx.octobris.

Forma p ductionis pacis.

Comparuit personaliter coram prefato dño prate eiuso iudice maleficioru et curia & me notario ifrascripto Mi chael francisci berti de Aretio inquisitus predcus in ter mino sibi dato ad suas defensiones faciendas ut supra: & uolens atquintendens gaudere & consequi beneficiu pacis secundum formă statutoru & ordinametoru cois Aretii induxit/produxit & actualiter exibuit/usus fuit & allegauit instrumentű publicum & autenticum siue si dem pacis facte iter se & dictum Angelu pieri querelan tem offensum/& i dea inquisitione nominatu ut supra scriptu rogatu & publicatu manu Ser.P.Lo.de Cascia notarii publici floren. & ciuis aretini sub die. xx. prese tis mensis octobris Inditioe &c. Et ano Mcccclxxxx. Quod instrument u siue qua fidem'dimisit & relapsauit penes me notarium infrascriptu/petes illud siue illam admitti & sibi observari secundu forma statutoru & or dinamentorum predictorum.

forma for Die.xxvii.mensis octobris.
madi igsi Presatus dominus ptas & eius iudex malesiciorum ut su
tione pra pro tribunali sedentes: Visa negatiõe sacta pdictu
A.B.de castro quarate inquisitum predeum ut supra ad
probatiõem dicte sue inquisitionis: Et deus Angelus ad

Antonellus magistri Cecchi farsettarius d'Aretio primus testis inductus & productus per dictam curiam & dictu Ang querelantem & abeo nominatus in & super dicta causa criminali citatus monitus & requisitus per dictu G.nuntium predictum ut supra receptus ac iuratus ut supra interrogatus & examinatus super dicta inquisitio ne & cotentis in ea: Ipfa inquisitione sibi testi primo lec ta & uulgari fermone exposita de uerbo ad uerbum per deum dominum judicem ad ipsius testis plenam & cla ram intelligentiam: Qui testis suo iurameto testifican do dixit cotenta in dicta inquisitione uera esse: Interro gatus in causa scientie dixit o ipse testis uidit/audiuit/ presens fuit & cognouit quado dictus Michael & Anto. inquisiti predicti & quilibet ipsorum ar mati ut in ipsa inquisitione continetur/fecerunt dictum insultum con tra dictu Ang .querelate & eum percusserunt & uulnera uerut cu deis armis dictis duabus peussioibus & uulneri bus, una uidelicet in coscia dextra, & alia in brachio sini stroipsius Angelicum effusione sanguinis & prout & si cut in ipsa inquisitione cotinetur. Interrogatus de tem pore dixit de deo mese octobris dicti ani. M cecc lxxxx in dicta die dominica. Interrogatus de loco & loco loci dixit in dicta ciuitate Aretii in platea comunis iuxta apothecă farsettarie ipsius testis. Interrogatus que coru primo percussit & uulnerauit dictum Angelum/dixit o dictus Michael pcussit & uulnerauit dictum Angelu in coscia predicta: & dictus Ant. percussit & uulnerauit ipsumeundem Angelum in dicto brachio sinistro. Inter rogatus quibus presentibus/dixit de se teste & Piero. Le. becchario & Fabriano. Be. B. suis contestibus predictis & dictis inquisitis & dicto Ange. & pluribus aliis de qui bus ad presens dixit non bene recordari. Interrogatus de etate ipsius testis dixit/q est etatis annorum quadra ginta & ultra. Interrogatus fi est amicus/familiaris/fo tius aut inimicus ul' debitor dei Antonii ingsiti ul' dicti Ang.querelantis dixit o solu cos eognoscit, & o ambos

diligit puro amore: interrogatus si est eis uel alicui ip sorum attinens/dixit opnon: interrogatus si ad eu per tinet aliquod comodu uel incomodum de predcis: & si prece/pretio/uel odio aliquo predea testificatus e/ dixit onnifed pro ueritate tantum & non aliter:interroga tus qua partem uellet optinere/dixit/ius habetem: Et interrogatus super interrogatoriis partis aduerse sibi te sti lectis & uulgarizatis dixit suo iurameto de predeis se nihil aliud scire nisi ut supra testificatus est: & super aliis generalibus recte respondit. Et sub ista forma examinentur alii testes, quoru dea seri bantur ad ungué prout deponunt & testificatur. Dein de fiat citatio ad publicandum testes hoc mo uidelicet. Forma ci tatiois fie P refatus dominus potestas & eius iudex maleficioru ut suprasedentes: Comiserut/imposuerut & mandauerut de i publi iohanni al's elcorso publico & iurato nuntio dei comu cativel testi nis Aretii & curie dei domini ptatis preseti/audienti & um & toti intelligenti quatenus ex ipsorum parte & madato & ad us pcessus petitione & instantia dei Angeli querelantis pro suo in teresse citet/moneat/et requirat Hie.p die crassina/que erit die quarta Nouembris i uespis hora causaru crimi nalium Antoniu inquisitu predcum queniat ad uiden dű & audiendű publicare testes examinatos cotra ipsum per deam curiam in dea causa et eorum dea et attestatio nes & totű processum aperiendű/et terminű eidem An. inquisito predco statuendum et assignandu ad accipien dum copia dcoru testiu & totius processus predicti & op ponendű contra al's. &c. & omía alia faciat & dicat dic tus nuntius.&c. Dicta die. Forma re latiois cita Qui Io. alias elcorso nútius predcus post predicta comis sionem sibi factam ut supra iens & deinde redies retu tiõis lit prefato dño ptati eiusquidici maleficion & mihi no tario infrascripto se heri pro hac presenti die & hora in uesperis citasse & requisisse deum An .inquisitum predi ctum domi eius solite habitationis in deo castro quara te co ueniat ad uidendum publicari deos testes & aperiri

totum dictum processum: & terminum eidem Anto.sla tuendu ad accipiendu copiam & opponendu contra &c. Et omnia alia fecisse & dixisse &c. que dicere & facere te netur & debet, & prout supra habuit in mandatis &c. Die.iii. Nouembris. Prefatus dhs potestas & eius iudex maleficioru ut supra sedentes: Visa supradicta inquisitione & omnibus in ea contentis/& incameratione facta de dicta inquisitione: & uisa citatione facta de dictis inquisitis: & uisis compa ritionibus/responsionibus/confessionibus & negationi bus promissionibus & fideiussionibus dictorum inquisi toru & peos factis ut supra: & uisis terminis & monitio nibus factis dictis inquisitis & cuilibet ipsoru: & uisa li centia data p dictos inquisitos: & uisa productioe pacis per dictu Michaelem inquisitu predictu exhibita & alle gata ut supra: et uisa citatioe facta de dicto Anto. ad ui dendű iurare testes inductos & productos in dicta ca per dictă curiă & dictu Ange. querelante cotra ipsum Ant. inquisitű predictű: et uisa citatione dictorű testiű & eo rum coparitione & jurameto: et uisis dictis attestationi bus & depositionibus dictoru testium: et uisa citatioe fa cta de dco Ant. ad uidendu publicari & apiri dicta & at testationes dictoru testium & totius pcessus pro hac pre senti die & hora iuridica in uesperis: Et uisa forma iuris statutoru & ordinametoru cois Aretii, & omnibus aliis uisis: et consideratis que uidenda & consideranda sunt & fuerunt/X6i nomine inuocato publicauerunt & ape ruerunt depolitiões/attestationes & dicta dictoru testiu & totű processum & papertis & publicatis haberi uolue runt & mandauerunt/& successive statuerut/prefixerut & dederunt tempus & terminű octo dierű proxime futu rorum dicto Ant. inquisito predicto ad accipiendum co piam & opponendű contra omni meliori modo/uia/iu re/causa & forma quibus magis & melius potuerut &c. presentibus &c. oibus de Aretio fdco testibus ad pre Testes Alexio Ia. Ber. dicta habitis uocatis & rogatis &c. Landino An.Pe. d iii

Phila que Presente dicto Ang. querelante & predicta acceptante in lantis parte & partibus faciétibus pro se & non aliter/absente dicto Anto.inquisito predicto tamen citato ut supra: Accatioco cuius contumaciam dictus Angel. querelans predictus tumacie 1 in discessu dictoru domini ptatis & iudicis a bacho legi gliti tinne accusauit &c. Si uero Antonius est presens/dicatur. Pñtia ing Presette deo Ant. ingsito predeo & predeis cotradicete in pte & ptibus cotra se facietibus & no ultra uel aliter &c. Nuc uero factis predeis si deus Ant.ingsitus predeus uel let ad sui desensione uel reprobatione testiu aligd facer uel producer an sniam/tu iudex semp admittas/negei defededi facultate auferas: ga cuilibet licitu est seipfum defendere: & benigni debeat esse iudices in admittendo defensiones reorum inquisitorum. Nota et o judex igres pot testes iterupducer & examinar sup sua ingsitioe & post didicita & testificata: que an sententiam: quia in inquirendo & ucritatem reperiendo habet judex largas habenas: non autem pars illud face re potest. Nota aut o pr pro filio & nepote & matitus p uxore pnt Quiphe copere & eos defendere: ga dicunt legitimi administrato copere pro res & defensores eoru: dum tamé prius caucant de rata inglitis pro eis uel se obliget. Et similiter possunt copere pro in quisitis procuratores legitimi & eos defendere/dumo ca ueant de rato uel fideiubeant ut supra. Que oia sane in telligas i his casibus solu in gbus iquisitis ueniret ipone da pena pecuniaria & gliber alia pena uso ad relegatio ne exclusiue/& no aliter uel alio modo. A relegatioe ue ro inclusiue supra nemo pot p procuratore uel desensore copere uel defendere tale inquisitu nisi solu in allegado causas absentie. Et similiter quando pena esset princi paliter pecuniaria & secundario corporis afflictiua uel a dicta relegatione supra utputa. Quas si no soluerit su stigetur. Nota etia ep cauti iudices quando nolut admittere procu ratorem i criminalibus cais ubi uenit iponeda penaare

legatione supra cosucuerut facere citari inquisitu que niat personaliter ad purgadum quedam urgentia indi tia que habet contra eum/uel alias ad subeundum tor turam: Et si peteretur copia inditiorum/non debet dari nisi solum dicto inquisito: quod tene menti, quia faciet tibi honorem. Nota etiam & tene menti oppro occidente uel offendente Qui pñt exbannitum & condemnatum qui secundum formam descdere statutorum potest offedi & occidi/quilibet de populo po occidetes test & unus de populo comparere coram judice inquiren exbanitos te contra talem offendentem uel occidetem exbannitu: & defendere eum & allegare causas absentie & statuta & condemnationem offensi talis: & odebet absolui & libe rari:quod fallit in exbannito offendente alium exbanni tum cui non prodest tale statutum. Item nota & tene menti quando inquisitus comparet Quo bnfi & confitetur & producit pacem ante sententiam & petit cia statuti beneficium statuti sibi observari q tunc ante q condem i codenati nes ipsum debes detrahere primo quartum minus pene onibus de eidem imponede propter beneficium confessionis quod bei intelli statim consequitur ut cofitetur: & postea propter pacem gi detrahere debes medietatem uel eam partem quam sta tutum loci dictat. Verbi gratia: ptali maleficio statutu imponit penam librarum centum: de illis centum detra huntur uigintiquing propter beneficium confessionis quarti minus prius acquisitu, & remanent septuaginta quinq: De quibus tolle medietatem propter beneficium pacis post confessionem facte & producter& remanent trigintaseptem : sol'.x.debet condemnari inquisitus. Et ideo dicitur in sententiis: Detracta & mitigata ei pe na propter beneficium confessionis & pacis secundum formam statutorum &c. Que detractio & mitigatio in telligitur facta ante condemnationem & sententiam. Restat & aliud bnficiu/uidelicet solutiois i termino ap posito i codenatioe & snia:qd ga nodu est acgsitu/ideo in sententia dicitur: Reservato ei beneficio solutiois in termino secundum formam statutorum &c. Et si soluit d iiii

in termino debet soluere quartu minus illaru librarum xxxvii. fol'.x.uidelicet libras xxvi. & fol'. xvii. den. sex. Et tali modo sieri debent dicte detractiones & solu tiones ne erres: quia in hoc multos uidi errare. Expediti de his que in processu criminalia causara fieri debet usp ad senterias exclusiue: ueniedu est mó ad formas ipsaru sentetiaru. Et quia i causis criminalibus triplici mo agi tur uidelicet: per uiam accusationis: que uia dicitur ordi naria: Secudo per uia inquisitionis: que dicitur remediu extra ordine. Et hi duo modi potissime sunt in usu: Ter: tio puiam questiois: que raro praticatur: ideo ueniamus ad formas dearum sentetiarum. Sed prius uidendum e de forma abolitionis que fieri foler aliquado in causis ac cusarionum: & fieri debet hoc modo uidelicet.

Forma pe tione sup accusatio nibus

Die talis talis mensis tedi aboli Comparuit personaliter in iudicio cora presato domi no potestate iudice & curia & me notario ifrascripto An tonius Pieri de Aretio i causa accusatiois quá habet mo uit & produxit contra Guasparinum Menghi de quara ta comitatus Aretii occasione possessionis turbate eidem An. & dixit co ipse Antonius ira ductus & indignatione fuit promotus & incitatus animo calore iracundie ad fa cienda presentadam & producedam coram deodño po testate & suo iudice maleficior & curia supradcam accu sationem turbate possessionis cotra dicti Guasparinum ibidem presentem audiente & intelligetem: & o ad pre ses ipse Antonius ira mitigatus post primos motus qui non sunt i nostra potestare est effectus amicus & est in co cordia cum deo Gasparino accusato: & no unt neginte dit cotra ipsum amplius prosequi in dea causa accusatio nis: Sed ipsam accusatione & totu eius processum & cau sam aboleri/cancellari/cassari/& circudari petiit:& sup ea de cetero non procedi per deum dim potestate uel eius iudicem maleficioru & curia omni meliori modo .&c. presente dco. G & predca fieri petente. &c. Et ut predca habilius fieri possit & debeat produxit deus An. accusa tor apodissam solutiois gabelle qua fecit generali Cam.

camere cois flore i ciuitate Aretii manu ser talis notarii dce Ca m. quam dimisit penes me notarium infrascrip Forma T.Dca die tum.&c. Supradictus dns ptas & eius iudex maleficioru ut supra abolitiois sedentes uisa petitione dei Antonii ut supra: & uisa pre sentia & cocordia dcorum Antonii accusatis & Guaspa rini accusati ut supra: & uisa solutione gabelle p dicta abolitione fieda: & uisa forma iuris statutoru & ordina metoru cois Aretii: & oibus aliif uifis & cofideratis que uideda & cossiderada sunt & suerut: xpi nomine inuoca to pronutiauerut & declarauerut sup dea accusatione & eius causa & pcessu ad ulreriora procededu no suisse nec esse: & ipsam accusatione & totueius processu abolendu circudanduscassandu & cacelladu fore & esfe: & manda uerut mihi notario infrascripto quatenus dictam accusa tione & totu eiuf processum circude & casse abolea & ca cellare debeã omni meliori modo. &c. presentibus. &c. & ponatur duo testes ad minus. Ego talis de tali loco publicus. &c. & nue notarius male ficioru dei dni potestatis & sue curie predeam accusatio nem & totu eiuf processu de mandato dei dni potestatif eiuso indicis. &c. de uolutate dei Antoni circudaui abo leui cassaui & cancellaui:ideo me subscripsi. Veniamus nunc ad formas sentetiaru in causis accusatio OD BUSING num qualiter proferri debeat: & quid i eis requiratur. Et primo oportet o judex citare faciat ad petitione accusa tis uel alterius petentis cuius iterest accusatu uel aliu co trarium peteti sentetia proferri una die saltim pro alia ad audiendum sententiam: & die prolationis sententie preconizari faciat/& campana pulsetur sicut i aliis sente tiis criminalibns/& dca citatio & relatio eius scribatur & ponatur in actis in libro ordinario. Veniamus nucad formam de sentetie accusationis que est talis uidelicet. [In Dei nomine Amen. Hec est queda condemnatio pe Forma cuniaria & sentetia condemnationis pecuniarie lata da snie i ca ac ta.&c.ut supra in aliis sententiis criminalium causaru cusatiois in quibus fuit processum puia inquisitionis/dicetur usq

ad illud uerbum: In hunc modum & formam: uidelicet ch apponatur in fine clausule incipientis: Nos talis pore stas. &c. & finitur in huc modu & forma uidelicet: Gua sparinum Pieracii Honofrii cotra que processimus per modum & uiam accusationis cora nobis & nostra curia exhibite producte & facte contra dictum Guasparinu p Siluestrum chiarii paganetii d Aretio predco & Ser. B. de catenaciis eius procuratore: Cuius quidem accusatio nis tenor & effectus talis est: uidelicet. Cora uobis. &c. Et ponatur tenor totius libelli accusato rii & accusationis & post accusationem dicatursic. Visa igitur citatione & uisis. &c. & sic sequatur per ordi nem faciendo mentionem de omnibus actis & actitatis factis in dea causa us quad deam sententiam ad instar & similitudinem sententiarum que dantur in causis ciui libus condenando reum accusatú in repetita i accusatio ne & in expensis prout & queadmodu fit in causis siue senceriis causaru ciuilium/uel ipsu reu uel accusaru ab soluendo a petitis: & condenando accusatore in expessis & in aliis penis in quibus de iure & secundum formam statutorum ueniret codenandus. Postea uero dicatur. Lata data. &c. eo modo & forma prout & sicut dicetur in lata data: quam infra ponă in fine sententie sup infra scripta inquisitione & processu uidelicet. Forma co Indei noie Am. Hec e queda codenatio corporal & snia denatiois codenatiois corporal lata data & in his scriptis snialiter & Inie co pnűriata & pmulgata pspectabile & generosű uirű. F. denatiois T. de florenția pro magnifico & poteti populo & comu corporalis ni florentie ad presens hon. potestatem ciuitatis Aretii eius comitatus fortie & districtus: Sub examine con sensu/consilio.presentia/& matura deliberatioe eximii legum doctoris domini Iohannis quondam P.de pupio assessoriis vicarii & judicis maleficioru dicti domini po restaris & sue curie & scripta lecta & publicata & uulga rizata per me. M. Ser Gasparis d maradio notarium pu blicum floren. & ad presens norarium & officialem ma leficiorum dicti domini potestatis & sue curie ad dictu

officium maleficiorum p ipsum dominu potestatem in ter alia assumptum electu & deputatu sub annis domini nostri iesu xpi ab eius salutifera icarnatione. M.ccccxc. Inditione. &c. tempore uero pontificatus sanctissimi ac beatissimi in Christo patris & domini domini I. diuina prouidetia pape octaui & diebus & melibus ifrascriptis Nos. F. T. de floren. potestas prefatus pro tribunali sede tes ad nostrum solitum bachum iuris maleficiorum ut moris est infra politum & confinatum ubi similes code nationes corporales & sententie condenation i corpora liû dari legipferri acpnûtiari solet ifrascriptă codenatio ne corporale & sniam codenatiois corporalis cotra ifra scriptu Lo. pro ifrascriptis maleficiis excessibus & delic tis peu ut ifra factis comissis & ppetratis damus pferi mus pnuntiamus & declaramus in hunc modum & for mam uidelicet. Lod.falsaguari magagni d lodio priŭ lobardie forensem uagabudu homicida & hoiem male coditiois couerfatio nis uite moru & fame ad hac nostra pitem sniam audie dam psonaliter costitutu: Corra que puia & modu in quisitionis per nos & nostra curiam ex nostro nostrecocu rie mero officio/auctoritate/potestate/& balia formate processimus. In eo de eo & sup eo o fama publica prece dente & clamosa insinuatione referente non quidem a maliuolis & suspectis, sed potius ab honestis ueridicis & fidedignis hom nibus & personis non semel tatum sed pluries & pluries ad aures & notitiam nostram nostreca curie etiam per modu notorii querelatis auditu prouenit Qdde hoc preseti anno . M. cccclxxxxii. & de mese sep tembris.etc. Etsic ponatur tota inquisitio usquad finem videlicet usch ad illam clausulam exclusive: uidelicet Su per quibus omnibus et singulis.etc. Post uero inquisitio nem sequatur hoc modo uidelicet. In copente TEt ga costat nobis et curie predcă oia et singula i supra & cositete dea inquisitione contenta let quodlibet predeorum singu totu male la singulis congrue referendo uera fuisse et esse locis/ et ficia temporibus modis et formis animo et intentione

predictis pueră & legitimă cofessionem dicti Lo. ingsiti predicti coră nobis & nostra curia in iudicio pism Lod. sponte factam: cui Lod. inquisito predicto per nos & no stram curiă datus & assignatus suit certus terminus iam elapsus ad omnem eius defensione de predeis siendă: et nullă fecit ipse nec aliquis alius pro eo q ipsum Lo.a pre dictis defender & excusare uellet salte de iure legitimo: sed potius ipsemet Lo. deliberate renuntiauit deo termi no prout hec & alia i actis nostris & nostre curie plenius & latius continetur: lecirco &c.

Si uero inquisitus non comparuerit & esset contumax, di cas in hunc modum: uidelicet.

Et quia costat nobis & nostre curie predicta oia & singula i dea inglitione coteta uera fuisse & esse locis teporibus modis & formis & aio & intentiõe predictis puera & le gitimă cotumaciă dicti Lo.inquisiti predicti quem plu ries & pluries & p publicos & iuratof nuntiof nostre cu rie diuersis diebus & horis citari/moneri & requiri fect mus:& demű per publicum preconem cöis Aretii exban niri & in banno poni & mitti de ciuitate & comitatu & districtu floren. in ere & persona ul'alias in certa quanti tate denarioru: In quibus quidem citationibus & bano per nof & nostram curiam dati & assignati fuerunt dic to Lo. inquisito predicto certi termini iam elapsi ad co parendű & ad oem ipsius Lo. defensione d pacis facien dam: Nec unqua comparuit ipse Lodo uel aliquis alius pro eo: uel aliquam defensionem fecit: uel aliquis alius pro eo qui eum a dicta inquisitione defendere uel excusa re uellet saltem legitime: sed potius fuit & est cotumax & in elul cotumacia insistendo & pseuerando: Et ipsius cotumacia habita pro uera et legitima cofessione et ipso habito et reputato pro confesso et conuicto secudum for mam iuris statutorum et ordinamentorum predictors prout hec et alia in actif nostrif et nostre curie plenius et latius continetur: Iccirco &c.

Si uero inquisitus negauerit et per testes suerit probatu de malescio/tune dieas sic.

Et quia constat nobis. &c. uera fuisse & esse. Ler ueras In copente & legittimas probationes & testes omni exceptione ma & negante iores examinatos super dicta inquisitione. &c. Quoru totu teltium & eorum atteltationum dati & allignati fuerūt certi termini iam elapsi deo Lo. inquisito predeo ad ac cipiendum copiam & opponendu uel ipsos testes impro badum & reprobandum. &c. nec aliquid opposuerit uel iplos testes uel alique iplorum reprobauerit: sed potius fuerit & sit contumax: & dictis testibus & probatioibus legittime conuictus prout hec & alia.&c.

Quado uero partim negauit & partim confessus fuit: & denegatis fuit probatû legittime ucl non probatû/tunc

dicas sic.

TEt quia constat nobis.&c. uera fuisse.&c. partim pue In copente ram & legittimani confessionem dicti Lodouici: & par ptim confi tim per ueras & legittimas probationes testium exami tente & pti nationes per nos & no fram curiam sup dea inquisitio negate ne & contentis in ea. Quorum testiu. &c.ut supra in proxima precedenti claufula dictu fuit.&c. Si uero par tim cofitet & partim negat: & non fuit pbatu sicdicas Et quia constat. &c. sol fuisse & esse uerum q de us Lod. fecit.&c.& sic ponas id solum quod fuit confessus.&c.

prout hec & alia. &c. Iccirco. &c.

Nos F. T. potestas prefatus pro tribunali scdentes ut supra sequentes & sequi uolentes in predeis & circa pre dca & quolibet predcorum formam iuris statutorum & ordinamentorum predcorum & nostrű merű officiű ar bitrium auctoritate potestatem & balia nobis quomoli bet in hac parte concessam & attribută predcum Lodo. homicidam & iquisitű predictum ne de dco homicidio & maleficio per eum ut supra facto comisso & perpetra to ullo ung tempore in futurum gloriari possit: sed eius Pena capi pena aliis sit exemplum o ducatur & duci debeat per tis loca publica & cosueta de ciuitatis Aretii usquad locu iultitie coluetum: & ibidem p personam habile/idonea & ad similia deputatam eidem Lodo'caput eius a spatu lis amputetur & abscidatur ita & taliter ch ab eius cor

pore sepetur & penitus moriatur & eius anima a dicto corpore dividatur: & oia bona dei Lo confiscamus & pu blicamus pro camera & ad cameram comunis flore.& propublicatis & confiscatis haberi volumus & manda mus omi meliori modo/uia/jure/causa/& forma/ gbus magis & melius possumus & debemus de iure & secun dum formă statutoru & ordinametoru predcoru uigor dei nostri officii meri auctoritatis potestatis & balie no bis quolibet in hac parte concesse & attribute i his scrip tis sententialiter condenamus.&c. Formaco millionis Verum quia parum esset sentetias ferre nisi debite execu tioni mandaretur Iccirco.&c. executiois snie gfit Nos.F.T. potestas predcus pro tribunali sedentes ut su militi pra comittimus imponimus & madamus sapiéti & ex perto uiro Ser. G.&c. nostro & nostre curie militi sotio presenti audienti & intelligenti quatenus una cum no stris & nostre curie domicellis famulis & berrouariis & familia uadat & per dicta loca publica ducat & duci fa ciat dcum Lo lo usquad dcum locu iustitie consuetu: & ibidem dictă nostram sentetiam & omnia & singula i ea contenta & narrata exequatur & exequi faciat in & contra personam dicti Lodouici in omnibus & peroia prout & sicut in dea nostra sententia supra cotinetur & scriptum est: & de dicta executioe fide publica nobis fie ri faciat omni meliori modo. &c. Quando autem inqui situs est in capite condemnatus & esset absens & contu maxidici debet hoc modo: uidelicet. Lodouicum homicidam & inquisitum predcum ne de di eto homicidio. &c. o si ullo ung tempore in futurum deuenerit personaliter in fortiam nostram uel nostroru in officio successorum uel alterius cuiuscum rectoris uel officicialis ciuitatis coitatus & districtus floren uel cu cuius rectoris alterius loci ubi deum coe flore. habet uel heret iurisdictione in futuru uel aliqua preheminen tiã: o túc eo casu ducatur et duci debeat dictus Lo.p lo ca publica et colucta de ciuitatis Aretii uel alterius lo ci in fortia cuius deuenerit usquad locum sustitie in deo

loco consueto.etc. et reliqua prout supra in clausula si mili apposita in executione sca de bapnito etc. Lata data et in his scriptis sententialiter pronutiata et p Forma clau mulgata fuit supradcă condemnatio corporalis et snia sule lata codemnationis corporalis per prefatum dnm ptatem et data dcum eius iudicem maleficiorum pro tribunali sedctes ad eorum solitum banchű iuris maleficiorű positű i lo dia inferiori palatii habitationis et residentie dei domi ni potestatis etc. Et reliqua ponantur ut supra dixi in si mili claufula/lata data.etc.appolita supra in fine snie executionis facte cotra exbanitu et codenatum, et uide ibi. Et ita hic sequaris ab illo uerbo positu in lodia infe riori.etc.usquad fine cum scriptione notarii/ut ibi: ex ceptis solu illis uerbis in quibus facit metione de execu tione codenationis: Quia hic debet dici solumodo de condenatione et sententia lata ut supra: & similiter po natur signum notarii: Et fiat relatio executionis sente tie facta per milite ut ibide dicitur cu subscriptione no tarii maleficioru rogati de dicta executione ut supra cu testibul ut ibi,&c. Detitulis apponedis in criminalibus setetiis TSuperius satis ostensum est de formis sententiarum & condemnationum corporalium & sub tali forma fiunt omnes condemnationes corporales sue inquisiti suspe dantur siue comburantur siue membratim abscidatur siue squartentur siue propaginentur uel in mare merga tur uel aliam quamcung mortem violetam fecerint: Nec mutatur aliud nisi quando fit metio de morte ad quam condempnatus est ut infra ostendam quando tra ctabimus de generibus et qualitatibus mortis secundu qualitatem delictorum Videamus nunc primo de omnibus titulis q apponi pof funt in sententiis et condemnationibus: uidelicer i prin cipio ibi. II n dei noie Am: Hec est gda codenatio. etc. Postea ui debimul d penis iponedis i singlis maleficiis cophesis supra i suprascripta igsitioe magna: et primo uidelicet

In abscissi In Dei nomine Amen. Hec est quedam condemnatio one maus corporis defectiva & sentetia condemnationis corporis pedis / lin defectiue lata data . &c. Nos talis . &c. Vbi dicitur simi gue nasi & les condemnationes dicatur: ubi similes condemnatio auulsione, nes corporis defective & sententie condenationum cor poris defectiuarum dari legi:&c.& sic de singulis In publica In dei nomine. Amen: Condemnatio corporis afflictiua tiõe & fusti & sententia corporis condenationis afflictive lata data gatione & & in his scriptis sententialiter pronuntiata. &c. pena tana In dei nomine Amen. Hec est queda condenatio ad certu liarū tempus siue imperpetuű relegatoria: & sententia conde In relega nationis ad certum tempus siue imperpetuum relegato toria rie lata data &c. Aliquando apponitur conditio certe pene & tunc dici d bet: Hec estquedam condenatio ad certu tempus uel in perpetuum sub certa conditione relegatoria & sentetia condemnationis &c. In pecuia In Dei nomine Amen. Hec est quedam codemnatio pe cuniaria & sentetia condemnationis pecuniarie lata da ria mera ta. &c.& in his scriptis sentétialiter pronuntiata: &c. In pecuia In Dei nomine Amen. Hec est quedam codemnatio pecu niaria & condictionalis & sententia codemnationis pe ria condi **t**ionali cuniarie lata &c. & in his scriptis:&c. In Dei nomine: Amen. Hcc est quedam absolutio et libe ratio et sententia absolutionis et liberationis lata data Forma ti tuli sente et in his scriptis etc. Et in simili sentetia dicitur infra i fine prime clausule: Nos talis potestas etc. hoc modo ui tieabsolu delicet: Infrascriptam absolutione et liberationem et torie sniam absolutionis et liberationis in fauore ifrascrip ti Titii damus pferimus. &c. Et postea ifra i clausula. Er quia constat. &c. dicitur hoc modo uidelicet. Et ga constat nobis & nostre curie. & c. d cum T. inquisi tum predcum non fuisse negresse culpabilem in aliquo contentorum in dea inquisitione per negatione dei Ti tii coram nobis & nostra curia in iudicio cum iurameto factam g etiam per testes legittimos & legittime exami natos p nos & nostram curiá supra dea iquisitione prout

& transfugis pena furcarum imponieur: Et dicitur in condemnatione hoc modo: uidelicet. Pena fur Lodonicu publicu &c.ned deis maleficiis &c. q ducat & carum? duci debeat usquad locu iustitie cosuetu & ibide p pso na habile & idonea & ad similia deputata deus Lo.la queo ad gula furcis suspedat ita & taliter o peitus mo riatur & eius aia a corpe sepet & dividat oi meliori &c. În fornicatoribus nepharii cohitus uidelicet/cũ bestiis: In incediariis/hereticis & mathematicif & aliqn 1 log domitis/& i cognoscetibus ppria filia carnale ul'simi lia: În falsantibus monetă uel aliam magnă re utputa bullas papales uel similia/pena ignis imponi debet: Et condemnatio sic debet dicere. Pea ignis Et ibide per psona habile/idonea & ad similia deputata deus Lo. laqueo madete uel catena de ferro ad gula ad palufiue ad colună ligarus suspedatur: & scopis siue li gnis minutis circutenus appositis & igne incesis cobu ratur ita & taliter oppenitus moriatur & eius anima a corpore separetur &c. In pditoribus rebellibus & cotra maiestate Impatoris ul' pricipis aut propria patria facieribus crime uel lesione iponi solet pena tenaliarii & mebratim in frusta scindi & diuidi qd uulgari sermone dicit Atanaghar & squar tare: et dicitur i condemnatione hoc modo: uidelicet. Pena tena Lodouicu pditore rebbelle & inquisitu predeum &c.q ducatur & duci debeat p loca publica & cosueta de ci liarum & uitaris Arc. nudus & ad palu fiue stilu de ligno fup cur **I**qrtatorū ru existente ligatu/& pdca loca ppsona habile & ido neam & ad similia deputată tanaliis de ferro i igne in censis & infocatis corpus eius Lo. cotinuo attanagliet coquatur & incendatur usquad locu iustitie cosuetu & ibide p dcam psona ad similia deputata dictus Lo. sup quodă disco d ligno ponatur & cultello d ferro i frusta corpul eius i queuor ptel diuidatur & mebratim i deas attuor pres scidatur ita & taliter openitus moriatur et eius aia a deo suo corpe i ottuor petiis ut supra diui so et squartato sepetur et dividatur oi meliori mo. &c. In affassinis et criminibus similibus propaginationis pe

ambabus genis & inlmeto/ita & taliter o dea quatuor figna cotinue & ppetuo remaneat i dea eius facie onini meliori modo.&c. Vel ibide deo Lo. manus dextra amputetur & abscidat Manus ita & taliter cabeius brachio sepetur. &c. Lingue Vel eius ligua de ore eius & gutture extrahat & eide am putet ita & taliter q a deo ore & gutture sepetur. &c. Auricule Vel eius auricula dextra amputetur / ita & taliter opab eius capite & facie separetur. &c. Nasi Vel eius nasus aputetur & abscidaturita & taliter pab eius facie seperur.&c. Oculi Vel ambo cius oculi euellatur & extrahatur & abscidan tur ita & taliter cp ab eiuf capite uel facie seperentur & diuidantur omni meliori modo.&c. In mera condemnatione pecuniaria dicitur lic. Antonium Andree inquisitu fdictu in libr quiquaginta dandis & solucdis generali Cam.camere cois floren. 1 dea ciuitate Aretii pipso coi floren recipicti i pecunia numerata ifra tepus & terminu. x.dieru proxime futu roru a die huius presetis nostre late snie coputadoru ad penam quarti pluris si infra dictu tepus & terminuno soluerit utsupra. Mitigata sibi & deducta quarta parte minus pene sibi debite per forma statutoru et ordina mentoru ciuitatis Aretii propter buficium cofessionis et dimidia dee pene minus ppter bificia pacif secudu formă statutoru et ordinametorum pdcoru: et reserva to sibi băficio solutionis i termino quarti minus dicte pene et codenationis libraru quiquagita secundum for mastatutoru et ordinametoru predictoru. Vel aliter: cum haccoditioe expresse appolita qui sidictusi An.de Conditio dea codenatione libraru.l.ut supra solucrit in deo ter nalif mino libras. x. flor. paruorum predeo Camer. qu tune et eo cau itelligat esse et sit absolutus et liberatus a dea majori suma et quatitate librarum gnquagita: uel eco tra/cu hac coditione expresse apposita op si deus Ant. no soluerit deas libras quiquagita infra dictu terminu o tuc et eo cau fustigetur et fustigari debeat ploca pu blica et colueta, etc.omni meliori modo.et.c.pro quo



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.34

stri Iesu christi ab eius icarnatioe mor florctino. M ccce lxxxx. Inditioe &c. & die tali talis mesis. Presentibus Batistino Mei Ambrosii omnibus de Aretio testibus Piero Valentini Nannis ad predicta habitis, uocatis Laurentio Donati & rogaris Ego. M. &c. notarius publicus flore. & ad preses notarius maleficioru dei dni pratis & sue curie predeis omnibus & singulis intersui each rogatus seribere seripsi & publi caui :ideo me subscripsi /& signum meum apposur con fuerum &c. Et nota co i leuibul & extraordinariis peil paruis sufficie

ch fiat preceptum de soluendo et sit per apodissani hoc modo/uidelicet.

in leuibus penis p ce dulā

Recipe tu generalis Camarlinge camere cois floren.in ci Codenato uitate Aretii pro ipso comuni floretle reipieti i pecunia numerata ab infrascripto Aloysio Francisci Thomasii becchario d'Aretio codemnato & de facto mulctato per presentem dominu pratem Aretii eiusq curiam: eo quia inuentus fuit de hoc presenti mense pernotarium & fa miliam dicte curie ire de nocte fine lumine & cum uno perio armorum offendibilium uidelicer: uno stoccho de ferro & ludere ad ludum zardi siue taxillorum contra formam iurif & statutorum dicte ciuitatif: Ideo recipe ab eo libras decem florenorum paruorum: in quibuf oc casione predictorum de facto extitit condemnatus per ipsum dominu ptatem et eiuf curiam.

Item ex eo ga deus Aloysius Beccharius predeus de hoc presenti mense & anno/uidelicet in die sabbati/fuit re pertus per Ser M. Ser Gua. de Maradio notarium extra ordinarium curiæ dicti domini potestatis uendere car nes cum stateriis non iustis & rectif nece signatis signo conunis & no ad iustu pondus & ultra pretium eidem impositum per officiales grascie dicti comunis Aretii: Ideo ipsum in libr .quing: R etenta quarta parte tagen te dicto domino potestati & alia quarta parte accusatori secundű formástatutorű & ordinamétorű predictorű.

Ego. M. norariuf extraordinarius maleficiorum manda to scripsi.

Sed quoniam in plerisque locis prout est in potestate Aretis Pratica et Pifarum & similium tales rectores habet officium & co forma sup gnitionem damnoru datoru & ad officium danoru dato offo dano ru deputare solent unum ex corum notariis:ideo tu no ru datoru tarie ad talia deputatus summas hanc breuem formam in cognoscendo et condemnando super talibus damnis datif uidelicet of facias unum librum ordinarium cum titulo dicedo i principio talif libri hoc mo uidelicet.

EIN Dei noie Amen. Hic est liber siue quaternus dam Titulus in norum datorum continent in se omnes & singulas accu libro dana sationes denuntiationes querelas & inuentiones dam noru da norumdatorum et omnes & singulas citationes/relatio toru nes/comparitionel/negationel/confessiones/probatio nes & testium depositiones, cotumacias, terminos dila tiones & defensiones/et omnes & singulos et quoscunque actus fiendos super causis & processibus damnorum da torum usquad sententias & condemnationes inclusive: factas/editaf & coposital tépore regiminis & potestarie T.G. de floretia &c. ad presens pro comuni floren. erc. hon. potestatif ciuitatif Aretii &c. pro sex mensibus etc. inceptis &c.et scriptas et publicatas p me. M. notarium publicum & ad presens notarium damnoru datoru. &c. per ipsum dominű potestatem ad dcum officiu electu et deputatum. &c. sub annis. &c. Inditione &c. Tempore pontificatus etc. Deinde ponal accusationes hoc mo/ui

Antonius Bertucii della chiassa comitatus Aretii cum iu Forma de ramento denuntiat & accusat Ioanne Vanucii de uilla nutiatiois marchiene dei comitatus eo quia de tali mése quattuor danu passi cius bestie bouine dederüt damnu in uinea dei Antonii posita alla maiesta iuxta stratam qua itur uersus dictă

M. Die tali

Si uero procedis ad denuntiationem camparii Pierus Mei de gioui camparius fine findicus dicti loci de nuntiat & accusat Iacobum Antonii de ponengnano: Eoga de hoc preseti mese due eius bestie bouine daminu dederunt i prato Angeli Pauletti de gioui sito alla lama iuxta stratam cois.&c.

e iiii

Verum qua Aretii & in multis locis accusantur Camparis et sindici o reperiantur damnti dates ideo in similibus fic dicaf. Quado ac Fabianus. P. de uitiano den utiat et accusat Tome u Oliui cusat căpa campariu siue sindicu dei loci eo ga de tali mese sibi Fa Tius biano datu fuit danu p bestias.x.pecorinas in grano det Fabiani existeris sup quodă eius căpo sito î deo coniuni loco dicto alcombarbio. Lodouicus negaluero de tali loco: eo ga eiuf quattuor be stie porcine inucte fuerur d tali mele p me notariu infra scriptum/uidelicet ptale famulu uel nuntiu meu dare dănu i prato F.P.d guidonibus de Arctio posito i căpa riis dei cois Aretii loco dicto alle fracte aguncelli &c. Et sic pordine & successive breuius q poteris scribas copa ritionel/cofessiones/negatiões dcoru accusatoru/et cita tiones quas fieri facis hoc mo uidelicet. Die tali &c.ci tatul fuit psonaliter uel domi pAnt.nuntiü: q sic retu lit: Die tali copuit & cofessus fuit vel negauit &c. Cui de di terminu statuti ad se cocordadu uel se defededu. etc. Die tali licentiatus fuit papodissam accusatoris et dam num palli:ut patet in filza etc. Sététia in Eln Dei nomine amen: Hæ sunt quedam condemnatio nes pecuniarie damnorum datorum et sententie codem danisda natiois pecuniarie danorum datorum late date . &c. Ft tis scripte & lecte. etc. per me talem notarium :etc. ad dic tum officium damnorum datorum .&c. sub annis. &c. tempore. &c. diebus & mensibus infrascriptis. &c. Nos talis potestas pro tribunali sedentes. &c. Deinde po natur infrascripta clausula: uidelicet. Clausula Saluosemper & reservato: costi aliqua dearum infrascrip apponeda tarum condemnationum & penarum foret lata preter & cora formam statutorum et ordinametorum dicte po testarie/uel in maiori aut in minori summa debita & re quisita ex forma'dcorum statutorum et ordinamentotu o tunc & eo casu itelligatur & sit reducta & condemna ta i illa quantitate et forma/ prout et sicut per dea statu ta et ordinamenta disponitur et cauetur. loanem mégharucii de uilla marcene. etc. eo ga quattuor

eius bestie bouine damnum dederunt in uinea Antonii Bettuccii della chiaffa de tali mense &c. Ideo ipsum in libr.i.fol.xyi. solidis trigintalex fp. Et sic ponal oés quos uis codemnare per ordinem usquad clausula Dandis & soluendis: loquendo semper domni bus condemnaris : & juxta finem dicte clausule sic dicas. Et ad emédatioem dictorum damnorum datorum fien dam per dictof condemnatof ut supra dictis damnum pallis infra dictol dies.x.&c.omni meliori modo &c. Late date &c. supradicte codemnationes dannorum da torum &c.et scripte &c. sub annis &c. Tempore pontifi catus &c. die tali &c. presentibus &c. Et sic ponantur te stes quemadmodum in aliis sententiis & subscriptio no tarii cum figno. Expedici de his que fieri cotingunt i officiis/tractabimul nuc de sindicatis et eorum formis. uidelicet. In Dei nomine Amen. Hec est quedam inquisio que fie & fieri intenditur per magnificu & generosum militem dominum. N. de Coppulis de Bononia ad presens hon. potestatem ciuitatis Florentie & eius iudicem maleficio Forma, rum & curia exeorum et cuius pipsorum mero officio/ 1glitiois arbitrio/auctoritate/potestate/& balia contra & aduer q portat sus spectabilem uirum Franciscum olim Clementis de ptati flo Guidottif de Florentia pro magnifico & potenti populo retie sin florentino quondam Capitaneű custodie & potestatem ciuitatif Pisaru pro sex mensibus proxime elapsis incep ctores tis die prima mensis aprilisanni. M cccc lxxii. more flo rentino & ut sequitur feliciter finitis die prima mensis octobrif dicti anni: eximium legum doctorem dominu Iohannem quondam Pauli de puppio eiuf iudicem/uica rium et collateralem/et sapientem uirum Ser Leonardű quodam Cusmei de Castiglione florentino quonda eius militem socium/& prouidos uiros Ser Nicolaum Iacobi de pimpis de florentia militem baculi & notarium custo die & appellationis dei quonda Capitanei et potestatis Ser.G.Fran.de Maradio notarium publică & quondă notarium extraordinarioru maleficioru & damnoru da torum dicti quondam Capitanei & potestatis & quemli



furameti: sed ea omisit & neglexit & buaricauit & mul tos codenauit quos absoluere tenebat & debebat: & mul tos absoluit quos debebat condemnare: contra.&c. I te in eo de eo & sup eo q de us F. quoda Cap & pras pre fatus accepit peepit exegit & extorlit/& accipi pcipi exi gi & extorqueri fecit p doos suos officiales & familia in deoeius offogplures & uarias quantitates denarior û & pecuniaru & reru, & comisti & comitti & ppetrari fecit aplures alias uarias & diver sas barattarias /furta/& ex torsiões & res illicitas cotta uolutate hoium & psonaru dei capitaneatus & potestarie, & i coru & cuiuso ipsoru grauffiniu damnu iniuria & preiudiciu: & predca omia & singula suprascripta & quodlibet predcorum singula singulis cogrue referedo comifia facta & ppetrata fuerut p deun F. quonda Capitanen & prate predeum & deof eius officiales & familia & queiiber ipsorum i deo capi taneatu & potestaria in deo repore dicti quonda sui offi cii modis & formis predeis cotra forma iuris statutoru & ordinametoru cois floren & dicte ciuitatis pilarum. Super quibus oibus & fingulis &c. Die xiiii martii M. cccclxxxxii. I nchoata facta & formata fuit dicta inquilitio. &c. Sequitur nunc forma littere que mittitur per dominum potestatem sindicantem &c. Nos. N. de coppolis de Bononia miles & ad pñs pras ciui Mo dilmil tatis floren uobis spectabilibus uiris dno cap & prati ac prioribus ciuitatis pisarū & uniuersis & singulis hoibus & psonis capitaneatus & ptarie ciuitatis pisarum teno re presentium itimamus & ad memoria reducimus qua liter nobilis uir. F. Ciai de guidotris de floren. quoda ca pitaneus & pras ciuitatis Pisarum prosemestri incepto die prima mensis aprilis anni . M. cccclxxxxii. & finito die prima mesis octobris dei anni pro se & suis officiali bus & familia de admistratis comissis omissis neglectif factis ppetratis in deo suo quonda offo peu & deos suos officiales & familia sub nobis & nra curia uiget ad sindi catu. Quapp tibi pñti dño Capitaneo & ptati i dea ciul tate pisaru presidenti phas pñtes nras lras comittimus

& madamus que de locis publicif & cossuetis de ciui tatis pisaru publice baniri facias o signa uoluerit uel ue lit cotra ipsu uel eius officiales uel familia uel alique eo ru aliqu petere dicere uel opponere debeat îsra. x. dies p xime futuros a die huius moi banni missi et facti legitti me copere cora nobis et nra curia dicturi petituri et op posituri qequ uolut aut possui iustita plenarie recepturi Etquicquid inde feceris p tuas litteras nos subito certio res reddas. Has aut litteras ad cautela in actis nostris et nostre curie registrari iussimus.

De quase pătatiõe. P. lo. publico nuntio cois flor et nre curie plenă fide dabimus. Datu floren in palatio nostre solide residetie sub die. x. mesis maii. M. cccclxxxxii.

Spectabilibus uiris capet prati ac prioribus et universis hoibus et psonis civitatis pisaru carissimis nostris

Verü qa multoties accidit qu notarii ta i offo exites q ex tra offm sut rogati d sidicatu alicuius rectoris ul'offalis cora sindicis deputatis puicariatus ul'prarias: ideo huic meo tractatello ifrascriptas formas deoru sindicamen torum et in eis necessaria ut infra patebit addere de cre ui uidelicet.

Sindicatus Vicarii et fimliŭ offi cialiŭ

A tergo

In Dei noie Ame. Hec est queda igsitio que sit & sieri in teditur p prudetissimos et circuspectos uiros Iu. Ho. de ancisa ptarie cascie uicariatus uallis arni superioris & F. Berti de Bucino uallis ambre et ptarie Bucini fidci dicti uicariatus et quemlibet ipsorum sindicos etsindicarores dearu prariaru et pro deis prariis i deo uicariatu et noie iplius uicariatus secundă eius cosuctudine stilu et ordine prariaru vicariatul pdci hactenul ulitatu electol allup tos/et de ordinariis bursi dearum ptariaru p deo vicaria tu extractos et aputatos ad sindicadu et sindicarum te nédű ifrascriptű Ray. quodá vicariű suprascriptű et in frascriptos eius officiales et samiliam pro tribunali se detel ut morif est ad eoru folitu bachu iuril infra politu et cofinatu ubi hec et his similia fieri solet ex corum et cuiusco ipsoru sindicoru officio/ arbitrio/ auctoritate prate et balia eis et cuilibet ipsorum quomodocung et alitercut cocessis & attributis & pordinamta & puisio

nes dei uicariatus cotra et aduersus spectabilem uirum: Rayneriū quondā F. de bagnefibus de floren pro magni fico & potenti populo floren. quonda uicariu uallis arni fupioris pro sex mesibus proxime elapsis/iceptis die pri ma mensis iunii proxime preteriti presetis anni M.cccc Ixxxxiii. & ut segtur feliciter finitis die prima presetis mensis decebris dei anni sapiete viru Ser Ioane Ser Phi lippi de pistorio eius milité fotium Ser B. F. de castro uinci. &c. eius notariu custodie & ma leficioru & quelibet aliu dei Ray quonda uicarii piedei domicellu famulu berrovarium & familiam In eo de eo & sup co o fama publica precedete. &c. no re presentauit. &c. cora officialibus & gubernatoribus dei uicariatus & i deo uicariatu deputatis. &c. Et sic ponat oes capituli supra appositi i inglitione sca cotra Cap.pi saru per ptatem floren mutado tantu noia & no facien do mentione de judice ubi no est judex. Et sic mutet no mina dicti capitanearus Pifaru & dicar noia dicti uica riatus uel loci in quo facit inquisitione. &c. Facta aut in quisitione predea post incheatione inquisitiois faciat of uicarius & alii officiales q.stat ad sindicatum cora deis sindicis iuret soleniter de veritate diceda super deaing sitione et legat per ordine deam inquisitione/postea seri bat resposione dei vicarii & suom officialium et corum promissiones et fideiussiões hoc mõ et forma: uidelicet. Constitutus psonaliter i iudicio cora pfatis sindicis et sin Forma re dicatoribus utsupra pro tribunalis sedetibus supradictus sposionis R. quodă uicarius antedeus et dei eius officiales et quili fiede bet ipsoru occasione supradce iquisitiois cotra cos facte ut supra et cotentorum i ea : et uoletes dec inquisitioi re spodere, & se ipsos et quelibet ipsoru ab eade et contetis Tea defédere et excusare ad delatione mei notarii infra scripti de madato deoru sindicoru iurauerunt ad sca dei euagelia corporaliter manu tactis scripturis se dicere et respodere ueritate de et sup cotetis i dea inquisitioe: et lecta ipfis et cuilibet ipfort dea inquisitione et uulgari sermone exposita p me notariu infrascriptu ad coru et cuius pioru plena & claram îtelligentia. Respodendo Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.34 dicte inquisitioni negaucrunt omnia & singula in dicta inquisitione coteta uera suisse & esse minisominus ipsi & quilibet ipsoru soleniter pmiserut deis sindicis & sin dicatoribus & mini notario ifrascripto ut publice psone recipieti & stipulati uice & noie dicti uicariatus & osum & singuloru quoru interest interest aut iteresse poterit in suturu se ipsos & quelibet ipsoru repitare cora dictis sindicis & sindicatoribus toties quoties ipsis sindicis & sindicatoribus uidebit & placebit ac soluere oem code natione de eis & quolibet eoru fienda pipsos sindicos & sindicatores occasione contentoru in dea ingsitione uel alicuius eorum. Pro quo Ray. & deis suis officialibus & familia & quolibet eorum insolidum & eorum & cu iusq ipsorum precibus & mandatis

Fideiussio Franciscus so. oés de castro sácti soánis uallis arni su pioris uicariatus predei & quilibet ipso pioris uicariatus predei & quilibet ipso rű insolidű soleniter promiserüt. &c. si deiusserunt. &c. obligauerunt. &c. renuntiauerunt. &c.

presentibus:&c.

Benedicto uangelista Ambobus de dicto castro sci Mariano ser mucci Ioannis testibus. &c.

Terminus Qui sindici & sindicatores predei statuerut terminu deo Ray. & deis suis officialibus & familie duoru dieru pro xime suturoru ad oem desessionem & excusationem de predictis saciendam. & c.

Monitio Et ipsos inquisitos & quelibet ipsorum monuerunt. &c.
Licentia Qui inquisiti dederunt licentiam. &c.

Forma băni

Supradicti findici & findicatotes pro tribunali sedentes ut supra mandauerunt & comiserunt Francisco Ture de mileto publico & iurato nuntio caballario & preconi di Cti uicariatus presenti audienti & intelligenti quatenus uadat per loca publica & consueta dicti castri sacti Ioan nis & dicti uicariatus ubi similia solita sunt fieri & in di ctis locis publice palam/& alta uoce/sono tube premis sopreconizet & banniat notificet & ad memoria redu cat/op siquis uult aliquid petere/dicere/uel opponere co tra dictu Ray.uel eius officiales & familia uel aliquem

Dicta die

ipsorum copareat & coparere debeat coram sindicis pre fatis & sindicatoribus infra duos dies proxime futuros recepturus iustitie complemetu: al's deo termino elapso & nemine compente uel juste querelante per dictos sin dicos & sindicatores procedetur ad absolutionem dicti Ray. & suorum officialium & familie non obstante co tumacia no coparetiu uel de ipfis nihil querelantiu. &c.

& oia alia dicat & faciat.&c.

Oui Fr. preco nuntius & bampnitor predictus post dictă commissionem sibi factam iens & rediens retulit prefa tis sindicis & sindicatoribus & mihi G. Fracisci de ma radio notario publico & ad preses notario dictorum sin dicorum se iuisse & per dicta loca ut moris est fecisse & missife dicta bampna & omia alia secisse & dixisse.&c. TEt nota en siquis compareret & darer aliquam petitio nem uel querelam contra dictos inquisitos uel aliquem eorum: tu notarie sindicorum recipias illam in scriptis & sub ea scribe omnes exceptiones, omnes probationes fiendas in discussione dictarum peritionum & querela

rum per utrang partem factas in tuo quaterno sindica tus per ordinem fi uis reputari praticus & expertus. Veniamus nunc ad formam sententie absolutorie uel co dempnatorie que fieri debet hoc modo.

EIn Dei nomine Amen. Hec est quedam sententia abso lutoria & liberatoria, & sententia absolutionis & libera tionis.&c. Velaliter: quando est condemnatoria: Hec est quedam condemnatio pecuniaria & sentetia condep nationif pecuniarie.&c. Vel aliter quando est partim co demnatoria et partim absolutoria: Hecest queda snia

parti codepnatoria pecuniaria & parti absolutoria.&c. Et ponas titulu ficut accidit casus Lata data & This scrip tis sentétialiter pronutiata & promulgata p sapientes

& prudentes uiros,&c.

Et sic ponas noia sindicoru & pnoia & un sut: & postea : dicas: Extractos electos & dputatos p dcum uicariatu & eius ptarias ad sidicadu & sidicatu retinedu ifrascriptu R .quoda vicariu vallis arni supioris & ifrascriptos eius officiales & familia ut moris e. Et scripta lecta & publi

Forma se tétiaru sin eata et uulgarizata p me . M .etc.notariu publicu: et ad preses notariu deoru sindicoru p eos ad deum officiu elec tũ & deputatũ: Velal'.&c. Ex bursis ordinariis notario rű deőrű findicorű ut moris est extractű & assúptű sub annis.&c. Inditione.&c. tepore potificatus.&c. die me

se infrascriptis.&c.

Nos lul. & Fr. sindici & sindicatores predci pro tribunali sedentes ad nostru solitu banchu iuris ifra positu & con finatu ubi hec & his similia dari legi puutiari & profer ri solet ifrascriptă sniam absolutionis. &c. damus profe rimus & declaramus i fauore infraseripti R. quondă ui carii infrascripti & suoru officialiu & famuloru: Vel al' îfrascriptă condenatione pecuniariă. &c. cotra îfrascrip tum R.&c. uel al infrascripta sniam partim absoluto ria & partim codenatoria pecuniaria p & cotra ifrascrip tum Kay.&c.damus proferimus.&c. in hunc modum & formam uidelicet.

Raynerium. &c. Et sic ponatur tenor totius inglitiois ab hoc noie Ray infra uf grad claufula: Sup gbus oibus & fingulis.&c.exclusiue. Deinde dicat sic quado sentetia

est mera & in totum absolutoria videlicet.

rocuablo Jucoria

Claufula i Et que coltat nobis & nro offo paca oia & singula i dea ig sitioe ut supra coteta no fuisse nec ée uera tá p negatione dei Ray. & dictoru suoru officialiu & familie coram no bis & nostro officio cum iuramento factam g etiam per plures & plures testes fide dignos & oi exceptione maio res p nos & nostru officiu iuratos & examinatos & publi catos sup dea iquisitioe & corentis in ea: & sup gestis ad ministratis & gubernatis p deum Ray quonda Vicariu predeum & dcof eiuf officiales & famulos i dco suo quo da officio: & ipíū Ray. & dcos suos officiales & familia & quelibet ipsoru fuille & esse inoxios & iculpabiles ac penitus innocetes ab omibus & singulis in dicta inquisi tione contecis prout hic & alibi in actif nostrif & nostri officii plenius et latius continetur: Iccirco.etc.

Vel quado in totum uenit condenandus Et quia constat nobif et nostro officio oia odca & singula in dea inquisitioe corcra & quodlibet predcorum fuisse

& esse uera locis & temporibus modis & formis in ipsa inquisitione cotentis pueras aucteticas & legitimas p bationes informationes & cognitiões apluriu & pluriu probationű legittimarű & testiű fid dignorű oi excep tione maioru & eoru depositionu & attestationu p nos & nostru officiu sup dea inquisitione & sup administra tis et gestis p dcum Ray. quonda Vicariu predcum & dcos eius officiales & familia receptos iuratos & moni tos examinatos & publicatos. Quibus quide Ray. & deis suif officialibus & famulis pnos & nostru officiu datus & affignatus fuit certus terminus ia elapsus ad oem ipsoru defensione & excusatione de predeis sieda Claufulai Nec ulla alia fecerut ipsi nec aliquis alius pro eis uel al totů côde tero eoru saltim de jure legittimă put hec & alia. &c. natoria Iccirco. etc. Et si ueniret partim codenadus partim ab solvendus dicas hoc modo videlicet. Et ga costat nobis & nostro offo dcum Ray. &c. no reti nuisse i deoeius offo debitu nuem officialiu & familie: Vel alicer: De dco uicariatu se pluries absentasse etia p noctado cotra forma statutoru et ordinametoru dei ui cariatus et ordinameta noue legis dnoru quiq coferua toru comitatus et districtus florent. prout, hec et alia etc. ccirco.etc Nos lul'et Fr. sindici et sindicatores predci p tribunali sedentes ut supra sequetes et sequi voletes i predeis & circa predcă et quodlibet pdcoru formă iuris statutor et ordinametoru cois floren. et dei uicariatus uigore cuiuscum nostri officii arbitrii auctoritatis pratis et ba lie nobil & nostro offo quoliber i hac parte cocesse & at tribute per dicta statuta & ordinamenta predicta. Rayneriu quonda uicariu predcum & dcol eiul officia les & familia et quelibet ipforu tang inoxios & non re ptos de iure culpabiles in aliquo predcoru a dea inqui sitione et ab oibus & singulis in ea cotentis descriptis narratis et quolibet coru absoluimus: et liberamus & pro absolutis & liberatis p hac nostra presete sniam ha beri uolumus & mandamus omni meliori mo uia iure & forma et ca quibus magis & melius possumus & de

bemus in his scriptis sentetialiter declaramus. Qn uenit Quado at uenirt i totu codenadus sic dicas uidelicet ī totū con Predcum Ray quonda Vicartu & deos eius officiales denādus etc.tang reprofinoibus & singulis contentis & narra tis in dea inquisitione culpabiles & nocetes/& ueris & legitimis probatioibus & testibus fide dignis couictos & i judicio suparos. Ideo ipsu Rayi& dcos eius officia les. &c. in totu in flor quigentif auri larg. conii & pon deris floren. Dandis & soluedis generali Cam. uel de posit. Camer cois floren in deo uicariatu deputato & pro deo coi recipieti in pecunia numerata ifra tepus & terminu unius melif.&c. ad penam quarti plurif.&c. & cu beneficio solutionis. &c. & ad restitutione & eme datione & satisfactione oium et singuloru danoru pe cuniaru expensaru & interesse dei uicariatus & hoium & psonaru eius de uel alioru qui sua quolibet putauerur îteresse ifra deuni tepus eisde sieda oi meliori mo.etc. p ybul.etc.et eorupcibus et madatis.etc. Talis et ta lis et gliber ipsoru isolidu solenirer promiserut. etc.fi deiusserut et obligauerut.etc. renupt.etc. TO uando auté ueniret partim absoluendus et partim liberandus dicas hoc modo uidelicer Qñ ptim Ray quondă uicariu predcum i librif mille codenadul Ser T.eiul milité sotiu i libris centum Dădiset soluedis gărali Camer siue depositario .etc. & primab foluendus ut supra in proxia precedeti clausula. Et deum Ser T. ad restitutione dearum libraru triu sp. deo tali fienda uenit incotineti.etc.ad pena quarti plurif.etc.si no soluerit uel satisfecerit ut supra etc. et in expesis factis i dea ca et i iudicio quas ex nuc taxamuf et reducimus adfuma libr.x.fp.etc.ab oibuf uero aliif cotetif in deainquisi tioe ut supra singula singulis cogrue referedo tano no regros in predeis uel aliquo eoru de jure culpabiles uel nocentes absoluimus et liberamus et pro absolutif et li beratif haberi uolumuf et madamuf omni meliori mo do.etc.progbus.etc. Talis fidesussit ut supra deum é. Forma la Lata data & in his scriptis snialiter pronutiata et punul ta data gata fuit supradcă înia absolutoria & liberatoria. Vel



biliter illud gubernauerüt & administrauerüt. Rogan tes me notariü infrascriptü q d predeis rogatus extiti ut d pdeis hae phté publică sidem & auctetică facere. Ego Michael Ser. G. Fr. de popidano notarius publicus sore. & nue notarius deoru sindicoru & sindicatoru predeoru a deis sindicis & sindicatoribus electus & de putatus: Vel alias: de ordinariis bursis dei uicariatus extractus/assupeus & deputatus: De oibus & singulis i deo sindicatu sactis/actis & gestis/& maxime de dea sina absolutoria rogatus extiti: & ex debito mei officii ea omia & singula scripsi & publicaui & ipsis intersui: Ideo rogatus presetem side seci & subscripsi/& signu meum solitum apposui.

Fides of tali loco nosit pe stis Et sic ponatur signu notarii: Et nota o preses sides sie ri debet i quadă petia carte mebrane ad hoc ut ualeat. Vniuersis & singulis ad quos pñtes aduenerint. & c. pre sentiu tenore nos. lo. A. de flor. p magnifico & pote ti populo floren. cap. ciuitatis Pistorii quuscucă intue tibus clarius attestamur Fracischectă meretrice iam p duos meses & ultra cotinue i dea ciuitate stetit & com morauit arte sua cotinue faciedo: & dea ciuitas a nulla peste seu morbo grauatur seu hoies i ea hitantes: In cu ius testimoniu pñtes sieri fecimus & nostri soliti cosue tios sigilii ipressione muniri. Datu pistorii. & c.

Ex pte et comission et madato pntis dni ptatis terre mo tis politiani eius judicis maleficioru et curie citct et regrant p prima citatione loanes Pieri Dnicus nanis et glibet ipsox psoaliter/sin at domi eoru solite hitatiois dimissione pntis cedule que tenus ifra tres dies pxie sutu ros copeat et psonal r copere de ant cora de is dno ptate et iudice malesicioru ad respodedu cuida igsitioi cotra eos formate. eo que de hoc ano pnti et pnti mese.

Impressum Florentiæ per Ser Laurctium de Morgia nis impensa Ser Petri de Pacinis Anno domini M.CCCC LXXXXVII. XII. Kal. Maias.



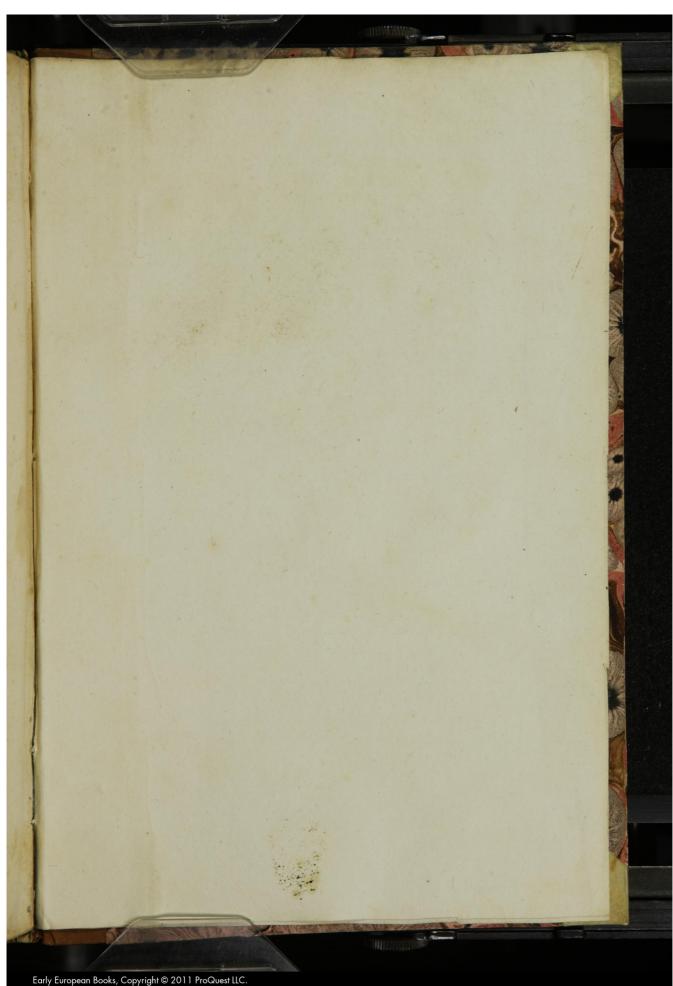

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.34

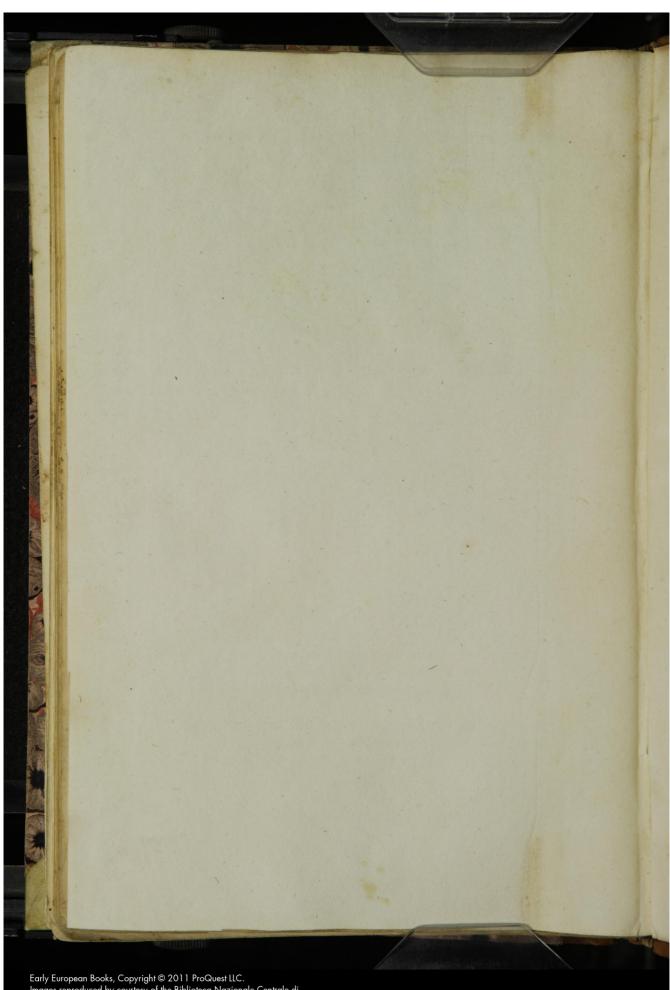

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.34



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. L.6.34